





XXXIII. 11. 21. GG.G.



6-7.D.11



8.30.0.11

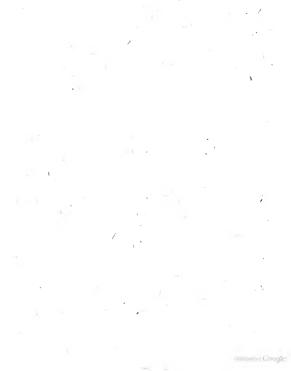

1 ---

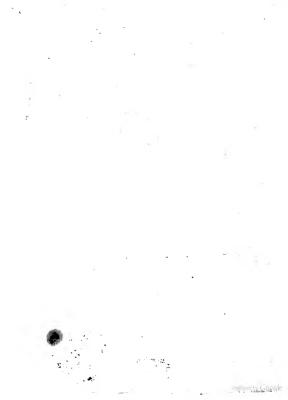



erior ...y.

History

### **MEMORIE**

IMPRESE, E RITRATTI DE SIGNORI

# ACCADEMICI GELATI DI BOLOGNA

Raccolte nel Principato del Signor

CONTE VALERIO ZANI
IL RITARDATO

All' Eminentiss. e Reuerendiss. Sig.

### CARD. FRANCESCO BARBERINO

Decano del Sacro Collegio
ACCADEMICO, E PROTETTORE.





In BOLOGNA, Per li Manolessi. M.DC.LXXII.

Con licenza de Superiori.



San Barrer



FRANCISCUS EPUS OATIENSACRI COL DECANUS CARD BARBERINVS SPE VICECNNG ET SVM MISTA ARCHIPBER BASILS PETRI





-11 ) and



### **EMINENTISSIMO**

# E REVERENDISS.MO PADRONE

Rrossiua la nostra Adunanza, tanto benignamente per quasi la metà d'vn Secolo protetta da V. E., di trouarsi aggrauata da si gran somma d'obbligazioni alla di Lei impareggiabile beneficenza, e di non auer giammai, non solo dato principio a sodisfar-

disfarla, ma nè meno confessato in pubblico vn debito sì fegnalato. Hà più volte ricercato tra le sue Piante frondi. ò fiori conueneuoli alla sublimità del merito di V. E., consapeuole che a gl' Imperadori più samosi, e più possenti Corone d'Alloro, ò di Quercia dal Romano Senato più volte si consecrarono; ma per diligente ricerca, ch'ella abbia fatta tra la propia Selua, ne pure vn virgulto vettito di frondi in mezzo al suo Gelo l'è venuto satto di rinuenire. Le amenità poetiche sia nella Latina, sia nella Toscana sauella cantate, non le hanno sembrato degne di presentarsi all' eleuato intelletto di V. E., auuezzo di lunga mano all'armonia foauissima della Lira Celeste, che in triplicato linguaggio sù ammaestrata a risuonare i Divini Componimenti del trè volte Massimo VRBANO di adorata, e immortal memoria, Zio dell' E. V. e nostro eterno splendore, come letteratisimo Accademico, e generolissimo Pro-

tettore

tettore. Onde per farle vn perpetuo omaggio di sè medesima, il quale abbia dureuolezza confaccente alla qualità fublime di V. E. e alla sua obbligatissima dinozione, hà raccolti in vna schiera presso che tutti i suoi Accademici, de quali la maggior parte ha voluto portare in questo Libro ad inchinarla ossequiosisimi. E perche le sembraua mancare gran lustro al suo Corpo, e gran decoro all' offerta, mentre molti chiarissimi Letterati, già del suo numero, erano all'altro Mondo passati, hà voluto, che almeno i Ritratti Ioro sieno dedicati all'E. V. con sicurezza, ch'eglino viuendo a sommo onore riceuuto l'aurebbono, e con pensiero, che forse ancora nell'altra vita quegli Spiriti auuenturosi ne godano. Più dar non possiamo, quando tutti noi medesimi ce le dedichiamo in tributo, e in vece delle Composizioni le offeriamo gli stessi Autori. Doue non giunge il merito de'Viui, speriamo che supplirà la fama, che non è giammai per morire, de'

Morti, e che a tutto sia per sourauuanzare la incomparabile benignità, e gentilezza di V.E., la quale come ha saputo sin qui compartirci abbondantemente le sue grazie, così abbiam sede (e con ogni maggior'assetto, e reuerenza ne la supplichiamo) che resterà servita di corrispondere a quest'atto del nostro deuotissimo ossequio con l'ampiezza dello sperato aggradimento. E qui, baciandole con la douuta sommessione la Sacra Porpora, rimagono per tutti i tempi Di V.E. Reuerendiss.

Di Bologna il di 29. di Dicembre 1671.

Vmiliss.<sup>mi</sup> e Obbligatifs.<sup>mi</sup> Seruidori Gli Accademici Gelati.

Giouambattifta Capponi, l'Animolo Segretatio.

l'Ani-



#### L'Animoso Segretario dell' Accademia à chi leggerà.

O porto opinione, che chiunque intraprende à pubblicare alcuna sua letteraria fatica, tra gli altri fini si proponga anche quello di lasciar memoria d'esser passato per questo Mondo. Imperoc.

chè, se bene è gran pregio d'vno Scrittore il riceuere applausi all'opere sue mentre viue, e'l mietere sollecitamente il frutto de'suoi ben sparsi sudori, soglion però queste lodi anco acerbe essertalora transitorie, e morirsi spesso col suggetto lodato. La doue quelle

\*\* 2

che

che si danno à gli Autori già morti, oltre all'andar essenti dal sospetto di lusinghiere, sogliono essere di lunga mano più dureuoli, e partorire in chi le ascolta desiderio, non pur di leggere i Componimenti celebrati, ma brama intensa di conoscerne, almeno di faccia, i Componitori. A queste massime auendo il conueneuol riguardo la nostra Accademia hà stimato diceuole alla pubblicazione del primo Volume delle sue Prose, seguita pochi mesi fà, far succedere questi Ritratti, Imprese, ed Elogi de'suoi Accademici; con questo riguardo però, che solo de' Desonti vi si mettan l'Imagini,e de'viuenti solamente le Imprese vi si registrino: auuegnacche queste rimangono per lo più sepoltetra le mura dell'Ermatena Accademica, ne se ne veggono altre, che alcune poche nelle Rime dell'Accademia stampate gli anni 1590, e 1597. E pure l'Impresa è trouamento ingegnosissimo, nobile, e peregrino; nato, cresciuto, e condotto alla sua perfezione da gl'Italiani, che ne sono stati tanto legisla tori, quanto trouatori, che che se ne dicano alcuni poco informati. Il perche hà sembrato, che meritino la pubblica luce queste, che riconoscono l'origine in vn' Adunanza, che (fenza vanto ) non è inferiore à verun'altra delle Accademie d'Italia, almeno nella durazione, essendo oggimai presso all'inrero Secolo, ch'ella è fondata. I Ritratti poi vi si son posti, perchè, se viuono gli animi de gli Autori es-

pretfi al viuo nelle opere loro, viua ancora, mal grado della morte, l'Effigie di que'corpi, che di si virtuosi spiriti surono albergo per qualche tempo, e riceuano, quasi presenti, il guiderdone delle loro auuenturole fatiche: appagandosi nel medesimo tempo chi bramasse di veder quali erano viuendo que Valen. tuomini. Di tutta questa raunanza, abbiane grado alla diligenza del Signor Co: Valerio Zans, il Ritardato, nostro Principe, che con graue scommodo, e dispendio, come procurò nell'altro Libro l'onor de'Viui,così hà voluto in questo rauniuare la memoria de Morti. Diuerio ti riuscirà lo stile taluolta d'vn'Elogio dall' altro; ma auuerti, che diversi sono stati eziandio gli Scrittori, i quali perciò non han voluto obbligarfia regole strette della Lingua, nè a Ortografia vniforme, per godere della libertà, ch'io dissi nel preambolo delle Prose a'Virtuosi del Secolo. E perche tu potresti richiedermi, se in questo Volume si comprendano tutti gli Accademici 🖥 io ti rilponderò fubito, che nò. ma di quelli folamente efferui tra viuenti l'Imprefe, che le han presentate alla richiesta fattane loro : gli altri potran vederfi deferitti in fine delle Leggi dell'Accademia, stampate quest'anno medesimo. Tra' morti son pure qui impressi i Rittatti, che da'loro parenti, ò amici ne sono stati cortesemente communicati, e abbiamo con grandissimo nostro sentimento trala. tciati molti infigni Letterati, molti Caualieri ne bilifsimi, e fino a' Prelati, e Cardinali di grandissimo merito, e sapere, per non auerne fin' ora potuto auere l'Imagini. Tali sono Scipione Cardinal Gonzaga, quel Padrone confidentissimo di Torquato Tallo, Francesco Cardinale Buoncompagno, Alessandro Scappi Vescouo di Piagenza, Monsignor Girolamo Fiesco, Monsignor Mattco Peregrini Vicebibliotecario Apostolico, Battista Caualier Guarino famolissimo autore del Pastorfido, Francesco Mar. chese Castiglione, Alberto Conte Senator de'Grassi, Mario Marchele Calcagnini, Filippo Candido Conte Pepoli, Diego Conte Gera, Giacomo Gaddi, Filippo Carlo Senator Ghisiliers, Daniello Dottore Carmegni, Ferrante Carli, Gio: Francelco Maia Materdona, Cesare Abelli, Francesco Melosi, Agostino Carracci, ed Agostino Mitelli Pittori Celebri, che fiorirono tra' nostri Accademici di secondo Ordine, e molti, e molt'altri, le cui accreditate composizioni in ogni genere di Lettere onorano gli autori, illustrano l'Ac cademia, e recano splendore immortale all'Italia tutta Ma ne confola, che siamo assicurati da varie parti, che fra poco ne verranno di quasitutti tramadati i Ritratti, che insieme con l'Imprese de gli altri Accade mici viuenti, che rimangono daranno corpo, e giu-Ita grandezza ad vn'altro Volume, che in seguimento ti si promette di questo. Trouerai per auuentura nelle Imprese ò corpi, ò nomi, che sembreranno que'

medefimi; ma più acutamente confiderandoli, vi rauuiserai notabile la differenza nel concetto dell'Impresa, e nel sentimento dell'Autor suo; e si sarebbe anco leuara quella picciola conuenienza, fe la diftanza de'luoghi; onde elle vengono non auesse impedito l'essecuzione. Per vltimo, auuerti non essersi osleruato altra precedenza, che quella dell'Alfabeto, l'or dine del quale le non parrà puntualmente offeruato, sappi che chi è stato più frettoloso nell'inuiare i Rami delle Imprese, o de'Rittratti, quegli hà occupato nella propria Lettera il posto anteriore. Che per altro, cerramente non è intenzione dell'Accademia farsi giudice de'meriti de'suoi Accademici, e colle Comparazioni sempre odiose, pregiudicare al valore d'alcun di loro, ma lascia tutti in quella stima, che con le virtuose operazioni loro si sono tanto giustamente appresso al Mondo aquistata. Hà solamente voluto, coll'aggiugner nel fine il Catalogo cronologico de' fuoi Principi, palefare la sua gratitudine a que Sugget. ti generofi, che con tanta prudenza, e senno l'hanno gouernata; e se non può in dureuol Marmo intagliare loro vna memoria perpetua, fopra vn foglio almeno, che ma mercè, Lettor cortese, e d'altri a tè simili, spera che possa viuere lunghissimo spazio, contacrare all'Immortalità la serie gloriosa, e non interrotta di quegli Eroi. Tu fra tanto gradilci gli Elogi, confidera le Imprese, e reuerisci i Ritratti; e viui felice.

TA.

# TAVOLA DE COGNOMI

### De' Signori ACCADEMICI GELATI

Mentouati nel presente Volume.

| A                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A Belli Cefare, nell' Introduzione .                                                 |                   |
| A Agocchia Monfig. Gio: Battifta Arciu                                               | escouo, e         |
| 140 Ritratto. pag. 185.                                                              | 382               |
| Aldrouandi Antonio .                                                                 | 3 4 7             |
| Amadio Carlo Priore, e sua Impresa.                                                  | 135               |
| Argoli Giouanni .<br>B                                                               | 347               |
| D Aldi Girolamo Camillo, e fua Imprefa.                                              | 271               |
| D Balducci Francesco.                                                                | 347               |
| Buzani Paolemilio.                                                                   | 405               |
| Barbazza Conte Andrea, e suo Ritratto . 16<br>258.                                   | . 84. 347.<br>406 |
| Barberini Papa Vrbano, e suo Ritratto, & in<br>187. 201. 208. 338. 347. Cardinal Fra | incesco, c        |
| fua Inpresa 141. 195. 330.                                                           | 347               |
| Barbieri Alessandro, e sua Impresa.                                                  | 41                |
| Bargellini Co: Giulio Cesare.                                                        | 405               |
| Battifta Giufeppe, e fua Imprela 245. 165.                                           | 166. 216.         |
| e pag.                                                                               | 306.              |
|                                                                                      | Beli-             |

| Belifomi Marchele Agoltino, e tua Impreia.                                    | 50    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Benigni Domenico .                                                            | 347   |
| Bentiuogli Co: Carle; e suo Rieratto, & Impresa                               | , 88. |
| 258. Marchele Ippolito, e lua Imprela 284. Mar                                | cheie |
| Vhile, e fua Impreta.                                                         | 389   |
| Bero Co: Ercolagoftino, e fua Imprefa.                                        | 138   |
| Bezzi Ginliano.                                                               | 347   |
| Bombaci Conte Galpare, e fua Imprefa 233.                                     | 382   |
| Bonarelli Co: Profpere, e fuo Ritratio.                                       | 360   |
| Boncompagni Cardinal Francesco , vedi nell' Int                               |       |
| zione . Cardinal Girolanto 92. 166. 377.                                      |       |
| Bonfioli Co: Agefilas Senatore, e tua Imprefa                                 | 39    |
| Bonomi Gionanfrancefco, e lua Imprela 214.                                    | 165   |
| Bonualori Christofano                                                         | 405   |
| Bruni Antonio 18, 70.                                                         | 364   |
| C                                                                             | 204   |
| Accianemici Francesco, e sua Impresa, & A                                     | rma.  |
| 150.                                                                          | 405   |
| Calcagnini Marchele Marie nell' Introduzione .                                | 40    |
| Campeggi Co: Ridolfo, e luo Ritratto, & Impresa                               | 370.  |
| 194.278 vería, e                                                              | 208   |
| Capponi Gionanni, e fuo Ritratto 274-256. Giona                               |       |
| tilla, e lua Imprela 256.33.398.                                              | 405   |
|                                                                               | 406   |
| Caprara Co: Alberto, e sua Impresa 27. 295. Carli Ferrante nell'Introduzione. |       |
|                                                                               | 276   |
| Carmeni France/co, e fua Impresa 162. Danielle 1                              | 03. E |
| 257. e nell'Introduzione.                                                     |       |
| Carracci Agoftine, vedi l'Introduzione.                                       |       |
| Cafale Lodonico, e fua Impreia 318. Senatore Mark                             |       |
| 392                                                                           | 406   |
| Castelli Co: Gio: Paolo, e sua Impresa.                                       | 240   |
| Castiglioni Marchele Francesco, vedi l'Introduzion                            |       |
| Cattanei Ippolito.                                                            | 405   |
| Ciampoli Monfignor Gionanni, e 100 Ritratto 206.                              | 54    |
|                                                                               |       |

| OL VIII                                          |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Claudini Francesco                               | 406     |
| Contenti Giorgio 109.                            | 405     |
| Coradini Caualier Nicolo, e fua Impresa 336.     | 405     |
| Dalla Corgna Don Fabio.                          | 347     |
| Cospi Angele, e luo Ritratto, & Impresa.         | .30     |
| Crasso Lorenzo, e sua Impresa 305. 166.          | 216     |
| Efideri Girolame, e fua Imprela.                 | 281     |
| D'Ortona Riccardi Federica, e lua Imprel         | 1. 174  |
| Duglioli Tolommes .                              | 405     |
| 7 1 36 1 1 St. 176 377                           | 1-4     |
| Abtetti Vincente.                                | 405     |
| Facchenetti Card. Antonio, e fuo Ritratto,&      | Impre-  |
| 128. 240. Cardinal Cefare,e fua Imprefa 78.11    | o. Mar- |
| chele Ledenico 9. 240. 405. Abbate Gie: Anton    | 10. 6   |
| Fantuzzi Gionanni 89. 405. Senator Paolemilio A  | 06. Al- |
| Jonje 406. vedi Nani .                           |         |
| Ficieni Luigi 347. 365.                          | 366     |
| Fieschi Monsignor Girolamo vedi l'Introduzione   |         |
| Fibbia Co: Carl Antonio 90.                      | 406     |
| Fiorauanti Innocenzio Maria, e fua Imprefa.      | 287     |
| Fogliani vedi Gualandi.                          | '       |
| Fontana Bombelli Pompeo, e sua Impresa.          | 357     |
| Addi Giacomo, vedi l'Introduzione.               | - 1     |
| Galli Gio: Battifta 293.                         | 405     |
| Gan Jolfi Antonio.                               | 406     |
| Garganelli, Vedi Ratta;                          | 400     |
| Gera Go: Diego, nell'Introduzione.               |         |
| Gelsi Card. Berlingiero, e suo Ritratto. 58.69.8 | 7.107.  |
| 127. 323. Camillo Senat. e fuo Ritratto, & Impre | 12.86   |
| 62. 69. 107. 127. 323. Berlingiere Senatore,     | e luo   |
| Riratto, & Impreia 68. 128. 237. 361. 363.       | 406.    |
| Cefare , fuo Ritratto , & Impreia . 106. 62      | 127     |
|                                                  | 22      |
|                                                  |         |

| 323. Monfignor Carlo, e suo Ritratto. 126               |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Ghifilieri Senatore Filippo Carlo, vedi l'Introduzione. |  |
| Gonzaga Cardinal Scipione, vedi l'Introduzione.         |  |
| Gornia Gio: Battista, e sua Impresa. 253                |  |
| Gozzadini Vlisse Giuseppe, e sua Impresa. 394           |  |
| Grassi Conte Alberto Senatore, vedi l'Introduzione.     |  |
| Graziani Conte Girolamo, e sua Impresa. 250. 216.       |  |
| Griffoni Conte Mattee, e sua Impresa. 329               |  |
| Grimaldi Lorenzo, e fua Imprela. 315                    |  |
| Gualandi Ermete. 406                                    |  |
| Guardini Aefsandro. 405                                 |  |
| Guarini Battista Caualiere nell'Introduzione.           |  |
| Guastauillani Senatore Angelmichele, e sua Impresa. 20  |  |
| Guidotti Carlo, e sua Impresa. 103. 406                 |  |
| I                                                       |  |
| Mperiali Gio: Vincenzo. 46                              |  |
| Litta Cardinale Alfonso, e sua Impresa. 13              |  |
| Della Luna Carlo. 347                                   |  |
| Luppari, vedi Magnani.                                  |  |
| м                                                       |  |
| A Agnani Marchele Paolo Scipione. 90. 346. 406          |  |
| Maia Materdona Gionanfrancesco, vedi l'Intred.          |  |
| Maluana March, Cornelio, e luo Kitratto. 110. 132. 258. |  |
| 266. 316. 347. 406. Conte Carlo, e sua Impresa.         |  |
| 321.216. 406                                            |  |
| Maluezzi Marchele Virgilio, suo Ritratto & Imprela.     |  |
| 384. 258. 406. Floriano, e fua Impreia. 164. Roberto,   |  |
| e fua Imprefa. 376                                      |  |
| Manara Marchele 392                                     |  |
| Manzi Gio: Galeazzo, e fua Imprefa. 268                 |  |
| Manzini Conte Carlo Antonio, e sua Impresa. 94. 299     |  |
| Conte Luigi, e suo Ritratto. 298. 347                   |  |
| Manzoli, vedi Ranuzzi.                                  |  |
| Marescalchi Senat. Fuluio Antonio,e suo Ritratto. 154.  |  |
| *** 2 391.                                              |  |

| 391.406. Vincenzo Maria,e fua Imprefa. 391      | 1. 295.40 |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Marescotti Conte Bernardine, e suo Ritratto. 6. | 4.91.40   |
| Agesilao, iui, 12. 39. 65. Conte Vincenzo.      | 192. 40   |
| Mari Cammille .                                 | 34        |
| Mariani Andrea, suo Ritratto, & impresa. 22     | .66.110   |
| 223. 334. 335.345.378. Mario, e lua Impre       | fa. 234   |
| 25.                                             | 200       |
| Martilio Cefare, e fuo Ritratto. 122. Antonio   | Felice ,  |
| iua Impreia.                                    | 48        |
| Maurizi Gio: Battifta, e fuo Ritratto . 198.    | 409       |
| Mazza Paolo. 35.                                | 223       |
| Melofio Francesco, vedi l'Introduzione.         | ,         |
| Minozzi Pierfrancesco .                         | 217       |
| Mirogli Marchefe Federico.                      | 347       |
| Mitelli Agoltino , ved l'Introduzione .         | 34/       |
| Montalbani Conte Gio: Battiffa, e suo Ritratto  | . 222     |
| Onidio, e fua Imprefa. 350. 217.                | 347       |
| Montanari Geminiano, e sua Impresa. 264.204.    | 142 205   |
| Muscettola D. Antonio, e sua Impresa. 55. 21    | 6. 217    |
| N                                               | ,         |
| N T Ani Fantuzzi Ippelite, e fua Imprefa a      | 80. 202   |
| Mani Fantuzzi Ippolito, e sua Impresa a e pag.  | 406       |
| 0                                               | 400       |
| Bizi Marchele Pio Enca, e fua Imprela.          | 354       |
| Orli Conte Francesco, e sua Impresa.            | 160.      |
| Co: Giouanni, e fua Imprela 190. Co: Ludonico   |           |
| P                                               |           |
| D Alcotti Francesco Archidiacono 91.            | 406       |
| Pellicani vedi Sanuti.                          | 400       |
| Pellini Fabio. 203.                             | 405       |
| Pepoli Marchele Guido, e fua Impresa 231.       |           |
| nanni, e sua Impresa 212. Co: Vgo Ginsepp       | CO: 010-  |
| Impresa 397. Co: Romeo 405. Co: Lucrezio        | e, clua   |
| Co: Filippo. 398. e nell'Introduzione.          | . 405     |
| Co. Purppe. 390. E lien Introduzione.           |           |
|                                                 | Pere-     |

| Peregrini Mattee nell'Introduzione.                              | 234  |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Picchi Curzio.                                                   | 347  |
| Pierizzi Paolo , e fua Imprefa.                                  | 367  |
| Pinchiari Agoftino Sante, e fua Imprefa 53.33.                   | 210  |
| Preti Caualier Girolamo, e luo Ritrattio 192.79.                 | 372  |
| D Atta Gargannelli Ginfeppe Carlo,e fua Impreli                  | 219  |
| Ranazzi Co: Annibale, e sua Imprela.                             | 35   |
| Ranuzzi Manzoli Co: Girolamo.                                    | 406  |
| Redi Francesco, e sua Impreia.                                   | 171  |
| Riario Marchele Ferdinando 293.                                  | 405  |
| Ricci Goffan 20.                                                 | 347  |
| Rossetti Cardinal Carlo, e sua Impresa.                          | 81   |
| C Acchetti Monsignor Vrbano, e sua Impresa.                      | 185  |
| Sampieri Giacomo 171.                                            | 405  |
| Sanuti Pellicani Gio: Battifta, e sua Impresa.                   | 203  |
| Santagata Simone, e fua Impresa.                                 | 378  |
| Santinelli Marchele Francesco, e sua Impresa.                    | 167  |
| Scappi Monfignor Alessandro nell' Introduzione.                  | ,    |
| Sconleben Gio: Ludonico, e sua Impresa. 181.                     | 379  |
|                                                                  | 405  |
| Scucri Senero:                                                   | 341  |
| Seueroli Nicola, e sua Impresa.                                  | 34*  |
| Enti Bernardino, e sua Impresa.                                  | 76   |
| Testi Co: Fuluio, e suo Ritratto 144-347.                        | 381  |
| Tingoli Ludonico, e suo Ritratro 308.                            | 216  |
| Torelli Andrea.                                                  | 327  |
| Turchi Giouanni, e fua Imprela 229. Niccolò, e fue               | Ri-  |
| tratto 344. 229.                                                 | 406  |
| V                                                                |      |
| Della Valle Marchese Alfonso, e sua Impresa ved po il numero 52. | ido- |
| Vene                                                             | n-   |

Enenti Giulio Cefare, e sua Impresa. 238
Vizani Monsig. Carlo Emmanuele, e suo Ritratto

Z

Abarella Co: Giacomo, e sua Impresa. 242

Zani Marchese Andrea,e suo Ritratto, & Impresa
44, 119 406. Co: Valerio, e sua Impresa. 401, 119.
295, 406. vedi l'Introduzione.

Zoppio Melchiorre, e luo Ritratto, & Imprela 322.23, 62.84.88.103.104.118.199.223.346.375.403.405 Cefare, e lua Imprela 118. vedi Niccolò Turchi.







. .



# MEMORIE DE SIGNORI

### ACCADEMICI G E L A T I

Di Bologna.



VRBANVS VIII.

A



## VRBANO VIII.

#### SOMMO PONTEFICE



A nobilisimi Antenati cost alla luce del Mondo Masse Barberini nella Città di Pirenze l'anno 1568. La cumacità del suo spirito, e le altre sue rare qualità dicrono ottimamente a diuedere, ancora ne

gli anni più teneri, ch'egli douca guadagnarsi l'ammirazione dell'Vniuerso. Fra gli ssudi d'umanità si applicò
specissicamente alle Lettere Greche, delle quali acquisso applicò
pieno posesso, che è manifesso a ciascuno Intendente. Nemeno s'impiegò nell'esercizio della Doesia sarra,
e morale, non tralasciandosa ancora in età più perfetta;
mostrandosi così ricco d'inuenzione, e così dotato d'elocuzione siorita, e maestosa, che si oblighera perpetuamente gli applausi de più scotti Ingegni. Per incamminassi nelle
dottrine più serie, si trasserì alla nostra Vniuersità, ed intra
prese il corso delle Leggi, manifestando a suo tempo, nel
maneggio di tanti rileuanti carichi, l'esperienza, che te-

A 2

nea di così qualificata Disciplina. Riuolse indi l'animo alla Teologia morale , ne la felicità del suo intelletto riusci inferiore alla sublimità della materia, essendosi atal segno inoltrato in questa diuina Scienza, che seppe dar nuoua interpretazione ad alcuni luoghi de più oscuri dell' Epistole di-S. Paolo. Trouandosi ancora nell'Adolescenza, entro in Prelatura fotto Sifto V. dal quale fu parimente promosso all'onore di Referendario. Da Clemente VIII. consegui il Gouerno di Fano, e successinamente le dignità di Abbreviatore di Parco, di Protonotaio Apostolico, di Votante dell Vna, e dell'Altra Segnatura, e finalmente di Chierico di Camera. E perche allora il Lago Trasimeno si rendea formidabile a' Perugini con souerchie inondazioni , fu colà inviato Maffeo Barberini , il quale , a guisa d'on altro Taumaturgo, lo ristrinse fortunatamente nel suo letto, con sommo beneficio di que Popoli. Fu dal medesimo Pontefice duchiarato Arciuescono di Nazaret, e gli venne commessa la Nunziatura ad Enrico IV. Re di Francia, doue non mancò a parte alcuna, ché fosse propria del suo Impiego, enelle molte, e diuer se turbolenze di sedizioni, e di religione che succedettero in Parigi per l'esecrando parricidio commesso nella persona di quel Gran Monarca, visò incessan. temente la prudenza, e la destrezza, ne lasciò oziosa l'autorità Apostolica. Riceue il Cappello Cardinalizio con titolo di S. Pietro in Monte aureo da Paolo V. il quale gli conferi parimente il Vescouato di Spoleti. Quindi essendogli assegnata la Legazione di Bologna, si conduse a felicitare que

sta Patria con l'amministrazione d'ana perfetta giustizia: e vide in tal tempo, auendone portata affettuosa istanza all'Illustrissimo Senato, l'originale in greco dell'unione della Chiefa Greca, e Latina, che si conserua nell'Archiuio di questa Città. Si degnò ancora di onorare la nostra Accademia de'Gelati della sua aggregazione, ed eresse per Inpresa un Lauro, in cui albergauano le Api di Lui, col moito Hic Domus , e col nome de Ricourato. Giunto da; pos al Pontificato, impetro alla medefima Adunanza la facoltà di proporre uno Scolare forestiero da essere gratuitemente addottorato così dal Collegio de' Leggisti, come da quello de gls Artisti. Passato di nuouo alla Corte Romana fu eletto Protettore di Scozia, ed ottenne il grado di Prefetto della Segnatura di Giustizia, rendendo sempre maggioi mente ammirabile il suo sapere, e la sua integrità, si come rendette ancora cospicua la sua magnificenza, quando fondò la sontuosa Cappella Barberina in S. Andrea della Valle, oue gli furono poi consagrati i douuti Elogi. Rimanendo pertanto vacante la Sede di Pietro per la morte di Greg. XV. fu sublimato al Ponteficato con nome di Vrbano VIII. li 6. Agosto 1623 equini ancora volle fare appa rire il candore, e zelo dell'animo suo, ricusando aperta mente il medefimo Pontefi ato, ne s'induße a riceuerlo, sinche non resto nuouamente confermato. Le sue oper zioni in tal tempo sono così gloriose ,e così note al Mondo , ch. riuscirebbe vano il tentar d'accennarle. Mori nel 1644 d'anni 76 dopo auer regnato circa anni 21. Tiene alle

Stam

#### 6 MEMORIE DE' SIGNORI

Stampe oltre à

Varie Costituzioni, e Breui Pontifici.

In aliquot Psalmos,& Cantica Noui, & Veteris Testamenti Paraphrases.

In Christi Domini, B.Virginis, & aliorum Sanctorum , dies festos Hymni, & Odæ.

In Viros Illustres Epigrammata.

Poesie Toscane impresse in Roma 1640.







AN-

## A che appendent of control of profile of the control of the contro

CARDINALE



A gloriosa Noce, che servile di canti me riti su dalla Duina Pronidenza trappiantata per brieue tempo sulle cime del Vaticano onorò ancora con tre de suoi pui zusuaci rampolli gle orrori della nostra Selua.

Di Cesare Marchese di Vianino, e Senator di Bologna, e possita Generale di S. Chiesa, e di Giouanna Sampieri cuscivono il Marchese Lodouico, dopo le Imbassiarie di cubibidiena per la Patria a Papa Vibano VIII, a per le Sere, insimo Ranuccio di Parma a Filippo IV, Re delle Sagand morto cultimamente Imbassiadore Residente, in Roma, Senator prudentissimo e di accreditato senno, e cualire, che tra not si chiamo il Ittigato; l'Abbase Giouanni Antonio rapito da morte immatara alle meritate grandezze, che si nomo l'Informe, e Antonio possia Cardinale de

SS. Quattro Coronati, di cui rinouiamo la generosa me moria che s' appello il Victorolo alcando per impresa un Sinde Germoglio d'on antico Albero mezzo fecco, que ris goglioso inalzandosi portana l'anima di Rurlum virescet. Nacque egli a gli xi di Marzo nel 1 575. nel tempo ap. punto, che il Zio Giouanni Antonio poscia Cardinale, e Sommo Pontefice fu create dalla S. M. di Gregorio XIII. Patriarca di Gierusalemme. Fu ben tosto applicato dal Marchese suo Padre allo studio delle lettere, nelle quali anche fanciullo mostro singolare acutezza, e vinacità d'intelletto, e congiunte alle applicationi fudette una pieta, e candidezza d' anima singolare, da lui poscia fino alla morte custodita. Ma a pena aucua coli dato principio alla Dialettica, e alle Instituzioni Ciuili, e Canoniche; giusta oli ordini del suo pran Zio il Cardinale; che su questi dallo Spirito Santo chiamato alla Sede di Piero, e ricordenole della ottima indole del Nipote, il chiamo a se, e factoto Protonotario, e Referendario d'ambedue le Segnuture, Il cred indi a poco Cardinale dandogli il suo Cappello, e'l titolo medefimo de SS. Quattro, fattofi omai farale alla Illustriffima Cafa Facchenetti, posciache anche oggie poduto dall Emmentissimo Cardinale Cefare Nipote ben degno del nostro Vigoroso. Ma perche alle volte gli estremi del rifo occupa il pianto , indi a vindici giorni passo quel gran Pon, tefice a vita migliore. Combattuto, manon abbattuto da fi gran colpo il Cardinale, tutto fi diede a gli ftudi della diuozione, e delle Lettere, rendendofi meranipliofo spetta

colo a tutta la Corte, chacon tutta la curiolita piu lincea non pote giammai offeruare in lui alcuna, non diro lubricita, di Saluzione, solite passioni dell'huomo in età si tenera, ma ne pure una leggerezza, o vanità imaginabile, che bastasse a scomporto dalla amata sua granita, e dalla reverenza donuta alla Sacra Porpora. E del suo Senno diede eglisaggi ben grandi ne' duo Conclaui, in cui si crearono Lione XI. e Paolo V. come ne' Concistori, enelle Congregazioni, alle quali internevina, era solito con breni ma grani e soderagioni provunciare i suoi pareri, ammiruto perciò , capplaudito da più veschi Porporati. E già in lui si presagiuano inouate le virtu, e le doti, che nel Zio Pontefice s'erano reje adorabili, aspettandosi solo che la zecchiaia gli maturaße i frutti del merito, allora che quella eterna disposizione , veui giudici fono imperforutabili chiamo all'altra cutail faggio, pio, moderato, prudente, e dinoto Cardinale, lasciando a noi vin estremo desiderio della gemma perduta, con indicibil dolore della sua perdita, ma con efficace consolazione nel medesimo tempo della sua immortale, e virtuofa memoria. Fu lungo tempo afflitto da ona informita dolorofa al possibile, da lui con si Cristiana sofferenza tol-Ierata, she colla mente sollenata al Cielo replicana spesso Hie vre, hie feca Domine ve in aternum parcas Auge dolorem, led auge parientiam. Lafuela faira sup. pollereste della sua Capella alla Chiesa del suo estolo de SS. Quattro Coronati . Due giorni prima di mortre stando in Letto fer fe vna lunga, e pia lettera alla Marchefe fua MaMadre cost piena di celesti configli, e di fante ragioni per confolarla, che se ne mossero a vine lagrime tutti quelli, che la videro: e'l giorno appre so penultimo di sua vita, chiama. tist in camera tutti i famigliari, fece loro vona esortazione alle Virtu, e alla funa de viz, pregandoli a disporsi in mamera, che all'arrivo della morte potessero tener sicura speranza della propria salute, e parlo con tanto zelo, che ben si conobbe che le sue parole erano tutte infiammate di carità. Ebbe Assistente al passaggio tremendo il P. Psero Carmelitano Scalzo Predicator del Papa, suggetto eminente per Lettere; e per dabbenaggine . S'occulto questo chiaro lume del Vatica. no nelle tenebre necessarie di morte a' 18. di Maggio del 1606. correndo il 32. della bene spesa eta sua . Onoro l'Accademia con Azione pubblica la ricordanza del fun Porpo-Pato Protettore Vigorolo nel Principato d'Agefilao Matiscotti il Ferio: e la fel. mem. di Papa Paolo V. nelcui primo anno manco, parto con gran commendazione fin che viffe della vita e Bemplare, e del grande ingegno del Cardinale acini dal nostro Rugginolo per ordine dell' Accade. mia fi dedico il Filarmindo; e l'Accademia medefima gli confecto il secondo Volume delle sue Rime allora appunto, che l'ellesse per Protettore. Giace il suo Corpo in Roma nella Chiefa di S. Maria della Scala de' PP. Carmelitani Stalzi fenza alcuna memoria fin ora: ma nel suo testamento ordino d'effer sepolto a piedi della santa mem. di Papa Innocenzio suo Zio, fabbricato che si fuße il Sepolero alle di lui offa venerabili.

## cali some noted muerita de Salamanca in lipa;



Lfonso Litta nacque in Milano di Nobile, & antica Famiglia il giorno vigefimenono di Settembre, l'anno dinostra Reden. zione 1 608. Gli furono Genitori il Marchese Pompea Litta , e Lucia Cufana.

Efercitossi nelle lettere vmane, poscia diedesi alle specule. zioni filosofiche. Indi (e con tutta applicazione) a gli flud)

Legan

Legali prima nell'Vniuersità di Salamanca in Ispagna , e per voltimo in Bologna d'Italia sotto la direzione di Giu

riftifamole.

Dell'Anno 1630. Reggendola Chiefa V rbano V III. fut fatto Referendario dell' una, e dell'altra Segnatura, Giudice dello Spedale di S. Spirito, V ifitatore delle Carceri, Segretario della Congregazione sopra le Imbizioni; Gouernatore di Rimino, di Cuitra Vecchia, del Ducato di Spoleto e di Camerino. In oltre Comissario Generale dell' Esercito Ecclesiastico. In premio di tante Cariche con prudenza, e fedelta sostemute, il papa conferi ad Alfonso due Abbazie, runa nella Dioceso di Noura, col Titolo di S. Giulio di Dolcago, l'altra in quella di Milano dedicata a S. Gioucanni d'Appiano.

Innocentio X. creato appena Pontefice il mando in Afoli della Marca con suprema Autorità a quietare le discordie di quella Città. Gouernata la Campagna di Roma, Gi di luophi vicini al Marc, quando il Regino di Napoli stutua frà tumulti, su successivamente per tre anni dichiavato Gouernatore della Provincia della Marca. Il mededesso innocenzio in vimerno delle sossemite cariche con applanso della Corte Romana, a consolazione della sua Patria, il reco Arcine scomo di Milano, dignità da Lorenza Litta cinque como anni prima goduta, como da si Annali si cava della Chiesa di Milano. Il fonso imperi anto intrepido, Gaphicaro all'adempirane ve del suo officio di bison Passore mosse l'animo d'Alessanto VII. à 1 onorario della dignita

Cardinalizia, e fu del 1664, e in tempo, che piu non penfaua al confeguimento della Porpora. Inteceu per istrada la portandosi pochi giorni dopo a Roma, inteceu per istrada la Beretta Cardinalizia da Carlo Carafa Cardinale, e Lega, to a quel tempo in Bologna. Hauute le infegne da Cardinale con titolo di S. Crotein Gerusalemme, gli su ono conferite le Abbattedi S. Maria di Vietro in Salerno, e di S. Maria delle Grotte in Beneuento. Venne annoueratos frai PP. de Vestoni dell'Immunità, della Signatura di grazie, T de Propaganda Fule. Assanta l'Ontriscato Clemente IX. Termo ammesso frai PP. del Concilio.

E peribe il Cardinale Alfonso Litta è gran Letterato, il Cardinal Ssorza Pallanicino nel suo libro di Lettere sa pomposa nomina di Lui, admanio Guerini Canonico di Bergamo sece per la di lui elezione all'Accinesconato cin mobilisimo Panegirico, così l'Abbate Bonini nel sio Huomo Euangelico, e il Conte Gualdo Priorato celebranoi nostro Cardinale per un Arcinescono dissolumi incorrotti, d'intelligenza innariuabile, per accerimo dissensore della Immunita, e dismita Ectessaste, così nos GELATI per ono grando di noi sessio e per porta della nostra accademia abbozziamonel presente Libro questo Racconto delle di lui Eminenti si ne presogative, non per sare cun desno Panegirico a questo gran Personatguo, ma per ren acre il nos stronos con acusto gran Personaggio, ma per ren acre il nos stronos questo gran Personaggio, ma per ren acre il nos stronos questo gran Personaggio, ma per ren acre il nos stronos con unimenti si me personaggio, ma per ren acre il nos stronos questo gran Personaggio, ma per ren acre il nos stronos questo gran Personaggio, ma per ren acre il nos stronos con controles del Mondo.

AN-



## ANDREA BARBAZZA

Conte, e Caualiere.

Sale one



L Co: Andrea Barbazza nacque in Bologna a di 7. Nouembre 1597. da nobil famiglia venuta da Mefsina Città di Stella, e qui piantata feno anni 200. m circa dal gran Dottor di Leggi dadrea

Barbazza, detto il Siculo. Questa Casa è siorità seropre per sogetti d'Armi, e di Lettere susseni, e per ricchezze, e parentadi nobili. Fu figlio del Co: Bartolomeo del già Cos Guido Antonio.

Füil Co: Andrea Căualiere di S. Michele , e Senatore di Bologna. Hebbe per prima Moglie la Conselfa Bianca Bentiuvgli, da cui traβe il rivuente Marchefe Ferdinando Caualiere di S. Iago, e Scinatore , flatoper molti anni Teofore di N. S. in Bologna, Hebbe per ficenda Adoglie la Conteβa Siluia Boccafetti, da cui traffe ne glividimi Anni Conteβa Siluia Boccafetti, da cui traffe ne glividimi Anni

altrı figluuolı ,e (ono ı Conti Filippo, e Bartolomeo hora vıuenti .

Frequentò in sua giouentù le Corti , particolarmente quella di Mantoua, doue su amato, e silmato da quei Duchi, massime da Ferdinando Cardinale, con cui andò in Spagna, & in Francia, e la Regina gli donò vona bellissima Collana d'oro con l'ordine di S. Michele.

Frequentò la Corte di Roma molti anni ,doue acquistò il fauore, e la grazia di moltissimi Principi ,Cardinali , e

Papi.

Escreio se stesso in molte Giostre, e Barriere, e su spesse se devino, Mastro di Campo, e Giudice di quelle. Studio lettere, compose molte Poesse Liriche, drammatiche, e per musica; recciò vary Discossi, e Composizioni in diuerse Accademie, particolarmente in Roma, nelle Accademie de gli Vmonisti, Fantastici, e di Sauoia. In Bologna in quelle de Gelati, della Notte, de gl' Indomiti, de altre. In Venezia fra gl'Incogniti, & in molte altre di talia; Amico grande, e parziale del Caualier Matini, dell'Achillini, del Rinaldi, del Caualier Paoli, del Brandi, del Brandi,

ni, e di moltissimi altri Letterati . Hà slampata La Costanza Amorosa , Pastorale.

La Rime, e l'altre Opere si aspettano.

Amato , stimato , riuerito da tutti per le sue rare qualità, e per le parti , che haueua amabilisime, adoprato in Patria, e fuori in negoz j cregentissimi , e grauissimi di particolari, e del pubblico .

Giun-

#### ACCADEMICI GELATI.

Giunfe all'-oltima età carico d'anni 74, e pieno di bontalcome di Virtù. Morì a dì 7, Agosto 1656, lasciando a tutti dirottissimo pianto sù gli occhi, e desiderio di se ar-





574

AN

# ANGELMICHELE GVASTAVILLANI SENATORE





Ngelmichele, del Senatore Gitolamo Guaftauillani, studió Filosofia nell' Accadema de' Ringioueniti sotto la disciplina del Padre Abbate Metassisca Landi, e le Leggi nelle Accademie de' Signori Dottori

Gotti , e Monari. Nell'età di 18. anni ottenne dalla Santità d'Innocenzio X. la dignità Senatoria. Ebbe in-

clinas

clinazione alle piesse, e prose I oscane, e Latine, onde fu aggregato in diuesse Accademie in Italia, e in Fracia, oue dirri orò alcuni anni in diuessi impieght. Applica alla intelligenza delle Morali, e Caualeresche discipline, di cui ha dato vin saggio alle stampe nelle Prose dell'Accademia de'Signosi Gelati in vin brueue

Trattato del mettere in carta.

E dal nostro Signor Berlingiero Gessi defonto su istrutto in maneggiare le Paci fra privati . Ha facilità di tradurre all'Italiano idioma i Componimenti Francesi, e conserva manuscritte diverse traduzioni, fra le quali

La Vita di S. Francelco di Sales.

descritta dal Vescono di Puy.

L'Alcibiade Tragedia.

Ed altre opere.

Molti Cartelli, Sonetti, Ode, e Difeotfi Sacti, Morali, & Amoroli fi vedono alle flampe, e manufevitti, ma per non haucr esfo gradito d'apporui ne il suo nome, ne il no, me Accademico, non apparisono dell'Autore... Alcuni però fono sottoscritti col nome d'Intempessivo suo nome Accademico.



AN



AN-

## ANDREA MARIANI





Acque Andrea Matiani in Bologna l'anno 1993, ma originale di Lucca, e di famiglia, per cittadinanza antichifsima, e rinomata in quella Republica . Sino da' primi anni die faggio della voiuacità del

fuo ingegno, e riusci marauiglioso nelle belle Lettere, e nella Poessa. Peruenuto ad età piu serma, si applicò tetalmente a gli Studj più graui, e ben manisestò di douer essere acclamato per segnalatissimo Letterato, mostrando particolarmene nelle dispute evna prontezza di spirito così acuto, che si rendeua incontrastabile. Sortì per Maestro in Filosofia Melchiorre Zoppio, huomo di quella Dottrina ch'è nota al Mondo, il quale osseruando in lui talenti di condizione eminente in ogni Disciplina, operò che sesse garegato alla nossera cademia, a cui sottonome d'Assida compartì non lieue oramento. In tanto, benche il Matiani evantasse per Patria la Madre de gli Studj, volle nondimeno, per

pasce.

pascere più ampiamente il suo intelletto, trasferirsi a Padoa ed a Roma, e seppe in quel gran Capo del Mondo ripieno d'Antichità, e di Memorie sagre, concepire quelle nobilis sime idee, ch'espresse nelle sue Poesie, ed Elogi Latini, hanno sempre eccitato lo stupore, e gli applausi di tutti gl' Intendenti . In questa materia fu poi singolarmente stimato da Vrbano VIII. di eterna ricordanza, il quale con affettuole esibizioni non cesso d'inuitarlo a trattenersi nella sua Corte Senza obligo di verun seruigio. Ritornato a Bologna, per riportare il Dottorato, in conformità dell' co fo di que'tempi, fostenne prima Conclusioni l'anno 1618. e nello stello of tenne la Laurea Dottorale. Comincio per tanto ad esercitare la carica di Publico Professore di Filosofia el ammirazione, e concorfo roniuersale, il perche giuntala di lui fama all'orecchio di Carlo Primo Duca di Niuers, e di Matona, fu colà chiamato corileuante stipendio ad una Catedra di Medicina, indi all'onore di Maestro di Filosofia di Carlo Principe di Retel suo Figlinolo, done si guadagno la stima , e l'affezione di quella fivritissima Corte. Masopracionendo lo strepito delle armi Cesaree, funecessitato a rimoatriare, intraprendendo di nuouo la Lettura, finche fra pochi amni da Ferdinando H. Gran Duca di Toscana, di ploriofa memoria, e sempre bramoso di cime d huomini, fu eletto per Lettore Primario nell' Vniuersità di Pisa; la quale fe conf Bo debitrice al Mariani della propria falute, quando vennero da lui, prima di ciascun altro, scoperti quegt' indiz j di peste, che le minacciauano l'esterminio.

Indi a poco ricondottosi pure alla Patria, continuò in ma niera i suoi cor sueti impieghi, che si acquistò il titolo dell' Esculapio de nostritempi, essendo non meno alle occorrerze efficacemente richiesto da Principi, e Personaggi qualificati, che desiderato con replicate istanze per Eminente così in Pauia,come in Padoua. Poiche fu giunto a godere il Priuilegio di Lettore emerito di Filosofia, dopo lo spazio di 40. anni in queste nostre Scuole, oue merito che dall' V niuer sita de gli Artisti gli foße eretta una publica Memoria , procurò d'impiegare il rimanete di sua vita in pie contemplazio. ni,trattenendosi con assiduità nella Lettura de SS. Padri, conforme ne fanno piena testimonianza le diuote meditazioni in lingua Italiana,che ne gli vltimi giorni staua com. ponendo. Graue finalmente così d'anni, come di meriti, e logorato dall'indefesse applicazioni, fu dalla Parca, inuidiosa de'comuni vantaggi , rapito al numero de'Viuenti l'anno 1661. A ristorare un tanto danno rimasero due viue Imagini di esso, che furono il Dottor Mario Filosofo Collegiato, e nostro Accademico, e l'altro Mariano Dottore di Leggi, e celebre maestro dita! professione sul publico Studio; ma questi, con perdita non men della paterna lagrimeuole, fu nell'età di 29. anni souragiunto da immatura morte, che tronco le speranze ragioneuolmente concepute da vn ottima aspettazione . Il tenore della preacennata Memoria è il Cequente

D

#### 26 MEMORIE DE SIGNORI

#### ANDREÆ MARIANO

Qui

Philosophiam in patrio Archigymasio professus Pisas, & Mantuam ad Medicina: Cathedras euocatus

Hippocratis Præcepta

Placitis Philosophorum firmanda Sensuum experimentis stabilienda docuit.

Priuilegio Greg. XV. Clementia

Amplifs. Doctor. Collegio clementifs.donato Post quadraginta annor. labores

A Publicis lectionum operibus dum quiesceret Franciscus M. Tiscornia Vtriusq; Vniuer. Artist, Prior Lectori Emerito Iubilans Posuit.

A. M. D C. LXI.

Si ammirano di lui alle Stampe

Ruuinarum Romæ Epigrammata Libri tres. I medefimi Libri riftampati con l'aggiunta delle Profe, ouero Elogi.

Statuarum Romæ Epigrammata libri tres.

De Peste Bonon. Anno 1630 cuius generis fuerit,& an ab aere.

Preparana di dare in luce

Affetti del Messia supplicante in Croce nel compatire alla Madre predetti nel Salmo 21.

AL-

ACCADEMICI GELATI.

27

## A L BE R T O CAPRARA

CONTE







L Conte Alberto Caprara appresenel Collegio de' Nobili di questa Patria i primi rudimenti delle Lettere comane; passò a più grani studi della Filosofia, e delle Leggi, delle quali nericcuò la Laurea. Rior-

nato in Patria, eripreso il gusto delle prime, su aggregato alla nostra Accademia, e poscia creatoui Principe, introdus-

2

Se

se in propria Casal'uso delle Accademie, si prinate come pubbliche, acclamate, & walte con gran concorso. Chiamato a Roma al seruizio di Principe, a cui è molta gloria il seruiro (essendo egli ottimo conoscitore del merito) sece usari Discorsi nell'Accademia degli V moristi, ed ultimamente un Orazione Panegirica in lode del S. Magno Gregorio lor Protettore ascoltata con istraordinario concorso, & applauso. Intraprese dopo il Viaggio della Francia, & iui per istudio di Lingua, più che per vanto di nobil satica, traduse in Idioma Italiano

L'Vso delle Passioni del Padre Sennò, e

L'Arte del Piacere alla Corte,

i quali Libri si veggono pubblicati alle stampe . Indi com posta

La Parafrase della Brevità della Vita. 7 Tratte da Il Trattato dell'Ira, Le lasciò per varie cagioni vscir alla luce, hauendo per is piegar i sentimenti di si versato Auttore, mescolati de pro-

piegar i sentimenti di si cucrsato Auttore, mescolatt de propri concetti, e pensieri, che porgono maggior concatenazione, e chiarezza a que mirabili insegnamenti. Ritornato in Patria declamò con soda eloquenza in pubblico congresso spra la Peregrinazione, e cui su cuito con acclamazione non or dinaria. Indipregato orò nella Pubblica Accademia per la Immacolata Concezione della Beatissima Vergine, e po scia nell' Accademia di noi Gelati tenuta nel Pubblico Palazzo alla presenza degli Eminentissimi Legato, Arcuescione, e Magistrati per douersi bandir Amore. Propose

al Se-

al Senato, che nell' V nucritia di Bologna, done Jopratante Catedre s'infegnauan le scienze, vna sene deputasse presenti del vinere; e donendo questa senure ad ogni genere di persone, che nell'Idioma Italiano vi si parlasse, per ispiegare vna Morale Canaleresca, al che concor se con pieni votti, appoggiandone l'incombenza al medessimo, che ne haueua gettati i principi, e se ne vede

L'Introduzione alla Filosofia Morale.

pubblicata nel Volume delle Profe dell'Accademia. Necefsitato a portarfi alla Corte Cefarca per commifsione di Primipe, a cusera indifpenfable l'obbidire, e fegutioni il matrimonio della Serenifsima Arciducheffa d'Auftria col Rèdi Polonia, descriffe la felicità di quel Regno nel vedersi essata al suo Trono così degna Regina nell'

Orazione Panegirica.

già impreßa. Prepara per le Stampe Trenta Fauole di Esopo, dichiarate moralmente ad un picciolo suo Nipote per introdurlo alle prime cognizioni del wiuere onoreuole, e glorioso.

Opere stampate.

L'Vio delle Palsioni.
L'Arre del Piacer alla Corte. Tradotte dal Francese.

La Breustà della Vita.

Il Trattato dell' Ira.

E Tratte da Seneca.

Orazione per l'Immacolata Concezione di Nostea Signora . Orazione Panegirica per la Incoronazione della Regina di Polonia.

Opere da stamparsi.

Trenta Fauole Morali .





AN-

## ANGIOLO COSPI.

Sergente Generale di Battaglia.





A nostra Accademia non ascriue sola.
mente soggetti eminenti per Lettere, ma
latresi illustri per Nobiltà, e per Armio
Tale su Angiolo Cospi nostro Accademico
che nato nest anno di nostra salute 1603

rvenne nella più tenera età aggregato alla medesima, e vi su poscia promosso per alcun tempo al grado di Segretario. Il di lui genio bellicoso si manisfesto al Mondo Litterario nel nome preso di Coraggioso, enel seguitare ne più verd' An, ni alla guerra d'Vngheria il Signor Priore Aldobrandini ammosso da Sua Eccellenza si de sue Camerate. In quella perigliosa guerra apprese i primi rudimeti dell'arte Militare, meritò ancor giovanetto d'escrui veato alsiere, e se conoscere sin d'allora la sua abilità a gradi maggiori: stabilita la Pace si a Cesare el Ottomano, passò a Roma, e dedicossi

alla

#### MEMORIE DE' SIGNORI

alla Corte , feruendous di Mastro di Camera prima la glo riosa memoria del Cardinale di Tortes, e posl' Eminentis simo Grimaldi Nunzio Apostolico all'hora in Vienna .

Richiamato alla Patria dalle cure domestiche, applicò l'a. nimo al matrimonio senza però diuertirlo affatto dall'armi, alle quali, come ad vnico loro centro, sempre rimirauano i suoi spiriti generosi; che perciò nella prima guerra di Castro feruì la Santa Sede con una Compagnia di Caualli , e nella seconda fu creato Mastro di Campo d'un terzo di fanteria, e vi segnalò il suo valore nella Battaglia di S Piero in Ca. sale : sotto Alessandro VII. la sua bellica fortezza , e la sua integrità fi viddero riconofciute nell'importante impiego di Collaterale delle Milizie delle tre prouincie Bologna, Ferrara , e Romagna ; e finalmente carico d'età , e più di palme , fu con applauso Vniuersale eletto Sergente General di Battaglia delle Milizie di questa Patria. In quest' vitima parte di sua gloriosa vita, come se da Campi di Marte hauesse imparata solamente la Pace così vitlmente impiegò l'autor tà delle sue insinuazioni, e la forza delle sue persuasioni nel comporre le controuersie, e nel ridurre à pace le nimicizie priuate, che ò rarissime volte, ò non mai restarono le sue voci infecondo seme di concordia, e di Ciuile vnione; onde grauissimo è stato il danno, che la sua morte seguita le vintiquattro di Gennaio 1671 ha inferito al publico bene. La nostra Accademia, di cui era egli il Decano, con

La nostra Accademia, di cui eta egli il Decano, con dimostrazione di stima particolare, douuta à meriti coss cospicui, onorò le sue essequie colla propria assistenza, pian-

- (ĉ la

le la sua perditacon orazione sunebrevecttata dal Canonico Agostino Pinchiari l'Astinaco, e perpetuo la memoria di sue Eroiche azioni colla sottopossa suspina del Dott. Giouambattissa Capponi l'Astimoso, affissa nella Capella de suoi amenatinella Chiesa di S. Giouanni in Monte. Ed suoi amenatinella Chiesa di S. Giouanni in Monte. Ed suoi amenatinella Chiesa di S. Giouanni in Monte. Ed suoi amenatinella Chiesa del loro dolo. re nella magnissicenza dell'apparato, e nella pompa del Listo di duolo, che sontuglamenti de suoi encero mella sudetta Chiesa, doue ne' monumenti de suoi antuchi giacciono l'ossa del nostro Coraggioso, mentre la simembranta sillustre del suo valore viuera eternamente in quella de posserie del suo valore viuera eternamente in quella de posserie.

Alla Generosa mentoria

D' ANGIOLO COSPI Caualiere nobilissimo,
Che di ARDEN I E diuenuto GELATO
Con quell'antiperistasi del suo firito,
Fè più CORAGGIOSO il suo spirito,
E ne segreti dell'Accademia dalui custoditi
Pubblicò la viuacità del suo ingegno,
Poscia tolto da Marte a Pallade,
E portato alle Campagne, d' Vingheria d' anni XIX.
Sotto la Campagne, d' Vingheria d' anni XIX.

In Roma, & in Vienna visse in due Corti

Dr Litt con fire our peut man p

#### 34 MEMORIE DE SIGNORI

Nel primo carico
Con prodigio iui non più veduto
Di cuor' aperto, e fincero,
Ma tornato a' bellici impieghi
Fù dalla Patria onorato prima d' vua Compagnia
di Caualli,

Poi fatto Colonnello di Fanteria,
E vitimamente Sergente Maggiore delle Milizie
Stato prima creato dal SS. Alessandro VII. Collaterale
delle tre Provincie:

Cariche tutte douute per certo al fuo valore, Ma non però bastanti al suo valore Da lui con singolar prudenza palesato, Tanto ne' maneggi Caualeteschi,

Quanto in più d'vna Sede Vacante
Contenendo in vicio i Soldati,

A'cui si rese sempre vgualmente amato, e temuto. Lasciò di viuere tra noi con somma pietà Il di XXIV. di Gennaio M.DC.LXXI.

D'anni poco meno, che LXVIII.
Impara da lui, Passaggiere,
Di sapere tanto generosamente viuete,
Quanto Christianamente
Morire.

ANNI-

## ANNIBALE RANVCCI

CONTE





L Co: Annibale figliuolo del Co: Marc' Anto. nio Senatore, e Conte del nobile Feudo del la Porretta nacque nel 1623 della Contel fa Orintia figlia del Senatore Siluio Albetgati . Studiata la Grammatica, e

l'Vmanità sotto Paolo Mazza lo Stanco nostro Accadensico, e samoso Vmanista, passò alla Loica sotto Carto Em.

E

ma-

manuel Vizani pur nostro Accademico in casa cui sioriua vna studiosa Assemblea, oue ogni settimana si faceua pubblica disputa ; esui si fe acuto Dialettico, e vi consumo appresso il corso della Filosofia. Equando il Vizani passo a Padoua Lettor Protologico di quello Studio, andonui anche il Co: Annibale, e iui giouinetto sostenne con molto applauso alcune recondite, e difficili Conclasioni Filosofiche. Stu. dio poi la Geometria , la Sfera , la Trigonometria , e l' Architettura militare sotto il Mirabile Caualieri, dilettandosi nel medesimo tempo del disegno, e della miniatura, che sa metter in opera eccellentemete, e apprendendo le arti con ueneuoli a' Caualieri; e ascriuendosi all'Accademia degl Indomiti, che poco prima fondata egregiamente fioriua. Voltosi quindi à gl'impieghi di Marte , passò in Fiandra, e vi milito renturiere alcune Campagne sotto l'inuitto General Piccolomini. E di li costretto a passare in Francia, si trattenne in Casa Monsignor il Nunzio Niccolo de' Co: Guidi di Bagno poi Cardinale suo congiunto, e vide quella Real Corte, prattico que'grandi ingegni, e apprese il libero modo di Filosofare di quelle scuole, affinandosi nello stesso tempo nelle osservazioni politiche. Tornato posciain Italia, e in Roma fe anche ritorno all'e Bercizio delle Lettere, e colla scorta del già detto Vizani diuenuto Aunocato Conciftoriale, fe un sollecito sisma compito studio delle Leg. gi, sicche ne ottenne in breue nella patria la Laurea del Dottorato. E bene aurebbe applicato à seguire Astrea per la regia via della Corte Romana (come ha poi fato Monsig.

Arcinescono di lui fratello oggi Nunzio Apostolico in Polonia, quandol effer egle Primogenito e per confeguenza il successore prossimo della Contea no l'auesse forzato à prouocar il mantenimento della famiglia. Spoj ata perciò la Contessa Dorotea, figlia del March. Senat. Bali Ferdinando Cospi nostro Accademico, antico, e intimo feruidore della Serenifs. Cafa di Toscana, e Dama allora della Gran Duchessa, ebbe occasione di continuar la scruitu, che la Famiglia Ranucci professaua a que' Serenissimi Principi, passando a quella Regia Corte, oue ne'congressi frequentissimi, che si feano da quella Assemblea di scelti, e sodi letterati alla presenza del Gran Duca Ferdinando Secondo, merito con la sodezza, e modestia de' suoi discorsi l'onore, e la stima di quel Prudentissimo Principe (che'l dichiarò Gentiluomo della sua Camera) e di tutti i Principi di essa Serenissima Casa. Iui die perfezione al suo modo di Filosofare, e vi si fe conoscere non men fondato Letterato, che compito Caualiere. Ha operato in varie Giostre,e Tornei a pie, e a Cauallo. Ascrit to alla nostra Accademia ha composte, e recitate alcune wolte gentilissime Poesie, e in varie Raunanze in presenza di Principi, e Dame ha sodamente non meno, che elegantemente discorso, e particolarmente con grande applauso alla presenza del Serenissimo allora Principe, e oggi Gran Duca di Toscana Cosimo Terzo dal quale pregiato ha in segno del suo deuotissimo ossequio dedicato à scruigi di S. A.il suo secondo genito, passato alcuni mesi sono all'attual servigio del Principe di Toscana. Ha fin ora composto

Varie

#### 38 ACCADEMIGI GELATI.

Varie Poesie Toscane.

Alcune Tragedie di Seneca scrupolosameute tradotte.

Pareri d'onore, e Discorsi Caualereschi. Ragionamenti Accademici. Vari Cartelli per Giostre, e Tornei.



AGE-

## AGESILAO BONFIOLI

CONTE, E SENATORE.





Al Conte Lelio Senatore Bonfioli, già primogenito del Conte, e Caualiere Ercole Senatore, e dalla Contessa Lucrezia Matiscotti, Figliuola di quel grande Agesilao Matiscotti, che siu poi Prelato, nacque

l nostro Accademico Conte Agesilao Bonsioli Senatore Ecognese, il quale, se bene nel più bel sicre de suoi anni per la

viua

viuacità dello spirito non habbia applicato à studj continuati, si è nondimeno in pluralità d'occasioni fatto conoscere d'ingegno vasto. Venne da noi accettato in questo Con sesso in congiuntura di numerosa aggregazione di ben degni Soggetti. Ha più volte orato in pubbliche adunanze, e particolarmente in Palazzo alla presenza dell'Eminentissimo Farnese all'hora Legato, e di tutti li Magistrati col'interuento delle Dame; e nel Ospitale della Morte per la Decollazione di S. Gio: Baitista a vista pure degli Eminen tissimi Superiori; nella Chiesa poscia di S. Francesco, per la Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine nostra Protettrice, ha recitato vari componimenti Por. tict, parti ingegnosi della sua Penna, molto applauditi Hanno fatto menzione speciosa di luinelle lor Opere molti Scrittori, e particolarmente l'Affaticato nostro Accademico. N onhà stampato per ancora Lauoro alcuno del suo Intela letto, perche a gl'Inuiti del genio, & alle persuasiue degli Amici non ha mai ceduto la sua modestia, tiene pero molte Prose, e Rime manuscritte, the forse un giorno sortiran luce dopo, che numereranno di Lima l'anno nouesimo.

Prose, e Rime Manuscritte.



#### ALESSANDRO BARBIERI

**2.3.2.3** 





Lessandro del Dottor Cesare Barbieri approuato pur anch' egli in amendue le prossessi fions Legals, e Collegiato, qual fuil Padre nel grado Cannonico ebbe l'onore di far nouero nell'insigne Accademia de'

Gelati, correndo l'anno 1656. di ciò tutto ambiziofo, acciò che folleticato da vina lodeuole emulazione l'ingegno fuo pur

F

troppo neghittoso non arruginisce frá l'ozio. Conosce il me defingo, peroto confesto, che l'opere sue sona di poco pela di mun filouo, fo vanno accorno per lo put in fogli votanti, o framischiate a gli altrui componimenti per accreditar si. Non ha stantate gran fatto le stampe, perche del suo non è molto vago, ne gli piace punto l'acconciarsi indosso, come la Cornacchia dell' Apologo, l'altrui piumaggio. Non si ritiro già peròmai dalle pubbliche attioni letterarie, e fu vdito più d'una volta nella raunata d'Accademie numerose, oue non mancaua la maestà delle Porpore, in oratione sciolta, ò in regolato metro dar il corso a' suoi meditati pensieri. Insomma egli va pure a suo potere trafficando quel picciol talento, che fu contatogli al suo nascere dal Padrone di chi vi nasce quaggiu, rammentandosi, che il gastigo di chi il ripose sotterra nel conaccinoto dell'infingarderia, no fu meno del fuoco penace di ninferno. E chi sa, che per l'auuenire ei no si renda ancor più degno di così nobil Congreßo con sue studiose fatiche, ed in fin col cimento delle stampe, se da quel Grande, che tiene le chiaui del viuer in mano, otterrà benigno rescritto di competente dilazione.

Così rendea conto leale di se stesso l'Inniporito ch'ord di buon grado, e per debitò di reuerentissimo ossequio, ad una delle Stelle di maggior Grandezza dell'Ecclesiastico

Cielo windmente inchinandofi ( ) a sals

45 1113

Cede il Nome, offre il Cuore a chi ben degna Di Triregno hà la Fronte, ed'Ostro hà il Manto.

Fatte

Fatto Anclante qual Veltro affannato dietro la preda, sù la pesta d'uma Gloria wirtudiosa, ch'a guisa di timida lepre s'agguata fra bronchi, e fra cespugli di Gelata Selua c'hà sua lustra fra gli wliueti di Pallade, e fra i laureti delle Muse.



### 44 MEMORIE DE' SIGNORI



# ANDREA ZANI

CONTE, E MARCHESE.





Al Conte Paolo Zani, e da Giouanna del Senato: Giulio Cefare Lambertini traffe i natali il Conte Andrea nostro Accademico, ed il nome dall' Auo Andrea Zani Conte; chiaro nelle Poesse Italiane, delle

quali ne confactò alla Maestà di Ferdinando Primo Rede' Romani, e 1' Vigheria, e Boemia un Volame, menouato trà le 'memorie della Biblioteca Tigurina . Riceutia nell adolescenza teducazione nel Collegio de Nobili di que sta Patria, diede sin negl'anni più tineri vari saggi della viuacità del suo spirito. Sortì nella giouentu per domestico istruttore delle lettere umane D.Giulio Giacimo Roncovi celebre nelle Stape, con cui in vin Libro di Rime haresimmirtale il proprio nome. Quindi applicatosi il Conte Andrea agli studi più grani s'auanzò con si notabil progresso nelle scienze Legali, the ottenutane la Laurea con molto applausone difese anche l'anno 1640 con non minor fama le pubbliche coclusioni nella V niuersità celebre di questa Patria gloriosa Madre degli Studj . Accolto nella nostra Accade. mia de' Gelati, vi fece sotto il nome del Maccrato ammirare i parti del suo elevato ingenno, e nel 2637. inalzatoui al Principato, lo rese cospicuo per l'edizione del Calalino del nostro famoso Accademico Gio: Vincenzo Imperiale, l'At tempato, che in quel tempo indrizzatolo al nostro Congresso, lascio una eterna memoria del Principato del Co: Andrea nel'a dedicazione di quel Volunie .. Si trasferi poscia, inui tato dalla libertà del genio, nella insigne Città di Venezia, nutrice, e riconero de' Letterati, done convara magnificenza visse, e soggiorno per alcuni anni . E nelle più celebri Adunanze acclamato a Principati di varie Accademie, ne pubblicano degnamente la fama; & il nome i Libri impressi in quella Patria, feconda Madre delle Adriache Sa rene. Mosso da un tratto della propria generostà (dote che sempre in lui decorosamente campeggio) ebbe i primi impulsi di portarsi nella Corte di Mantona lui no ordina riamete onorato dalla Serenifs. Maria Du heßa Reggente, e deco: ato col grado di Marchese, fixono anche dalla medesima Altezza proposts, e conchiusi i suos sponsali con Donna Lucrezia Auftriaca figlia del Principe Siro di Corriggio, il quale ritiratosi in quella Corte dopo le turbolenze del suo Stato, godena un ficuro afilo appreso la Cafa Gonzaga, di cui n'aueua accerrimamente abbracciate, e sostenete le

parti nell vlume guerre di Mantona. Gl' interessi del Suocero , che più dalte la sprosero alla Cotta di Vienna , l'introdussero ben tosto alla stima, e a oli onori, che gli furono conferre dally Machi Cefares dell'Imperator Ferdi nando Terco, e della Imperatrice Eleonora Prima Gonzaga'. Da'replicati viaggi dall' Alemagna in Italia, e dall' agitazione del corfo su le Paste ricene qualche detrimento nella falute; onde addolorato per l'auniso funesto, sepragiuntogli della morte occorfa nel tempo della sua abseza a D. Lucrezia sua Consorte, ne prouo cona notabil caduta. Mentre però riauutosi, di nuouo stringena nella Corte Cofarea con felice maneggio i negozi del Cognato, e del Suocero , la Parca inuidiosa recise il corso de' suoi giorni. Mori egli in Vienna nel 1651. con dolore de' suoi congiunti, e di chi gode la sorte di conoscerne le Virtue le amabili qualità. Restano però in vita alcuni suoi Parti Poetici'ne' libri impressi dell' Accademia; e si conservano Manoscritti appresso i Signori Conti Zani suoi Nipori von di lui

Trattato sopra l'Emergenze d'Italia, & vn Volume di Lettere, e Considerazioni Politiche.



AN:

### ANTONIO FELICE MARSILI





Ntonio Felice Marfilj fu aggregato alla nostra Accademia in età di 16. anni con essempio assai raro, richiedendo così l'aspettazione, che ogn' cono hauca concepito de suoi prosetti Ne l'ingannò il concet-

to comune, possa he nell'auanzamento degli anni sece proua singolare del suo talento tanto nelle pubbliche disses

1.

#### ACCADEMICI GELATI.

44

di Filosofia, quanto nello studio delle Leggi, e delle Matematiche,e mischiando a queste serie applicazioni quelle delle lettere rumane, del disegno, e d'altri rustuosi passatempi, sece pompa d'un'ingegno atto ad apprendere, qualsiuoglia professione. Ha dato compimento alla carriera de suoi stud; col prendere la Laurea Vottorale, che li doura serume per corona delle passate fatiche, e per impegno al proseguimento.



G

AGO

### AGOSTINO BELLISOMI

MARCHESE.





A chiarifsima Prolapia de Bellifomi di Pauia, che fi è sempre mostrata gloriosa per sacre Porpore, per comandi militari, per Presidenze, per Ambascerie, per Generalati di Religioni, per Cross di Sauoia, e di

Malta , e per gls esferciz delle più scelte Lettere , può ragioneuolmente andar fastosa del Marchese Agostino nostro

Acca-

Accademico, come quegli, che porta in se stesso uniti i pregj de' suoi Maggiori. Traße Questi inatali dal Marchese Vgo (che lasciò dubbioso il Mondo se fosse è miglior Politico, o Letterato, o Capitano, o Ambasciadore) e volle nella sua puerizia, per maggiormente approfittarsi, abbandonar la Patria , benche arricchita d'Vniuersità così insigne , e trasferirsi al Collegio Romano, e quindi a quelli di Siena, e di Farma, oue diede squisiti saggi del suo spirito, così ne gli studi dell' V manità, della Rettorica, e della Loica, come in viuaci componimenti, e nel recitamento d'erudite orczioni, con acquistarsi ammirazioni, ed applausi non ordinarj. Ha dappor non solamente mantenuta in se medisimo l'inclinazione alla Letteratura, ma si è sempre fatto conoscere per vero Mecenate de Virtuosi, che perciò ha aperta una qualificata Accademia in Cafa propria con rara magnificenza, e con l'aggregazione di molti ragguardenoli Soggetti, trouandosi esso di più ascritto ad alcune nobilissime Adunanze, che l'hanno ammesso con singolare ambizione nel loro numero. Ne il suo talento si ristringe entro il solo confine di simili materie, ma vien da lui ancora felicemente esercitato in rileuanti maneggi del Pubblico, e ne ol'interessi privati di chi ricorre alla sua prudenza, ed alla sua autorità; anzi al genio delle Lettere accoppia quello dell' Armi, sapendo con la medesima destra regger equalmente la Penna, e maneggiar la Spada per intrecciarsi alle tem pie dupplicati serti di quegli Allori, che non meno preseruano dagli oltraggi del Tempo, che dalle faette di Morte. Poffiede

### 12 MEMORIE DE SIGNORI

fiede per tanto il carico di Capitano d'Infanteria per la Sacra Maestà Cattolica di Carlo II. eletto meriteuolmente da questo Gran Monarca per cuno de piu intrepidi Campioni, che possano mietergli le Palme ne Campi di Marte. Veggonsi di lui stampati

Varj Componimenti Linici.



ACCADEMICI GELATI.

### A L F O N S O DALLA VALLE

MARCHESE.





Lfonfo dalla Valle Marchefe di Mirabello ,e di Lù in Monferrato , da primi fuoi anni dopo lo Studio delle lettere V mane applicò alla Filofofia , quale terminò , e diffefe d'anni quindici . Poscia portatosi

a Bologna in due foli anni, che vi dimorò diede faggio della grandezza del fuo ingegno, non meno nelle leggi , che nella

G

Filefo-

#### MEMORIE DE'SIGNORI

Filosofia Morale, Matematiche, e Poesia, guadagnando nelle Pubbliche Accademie la stima douuta al suo gran merito, effetto a lus famigliare ancor oggi giorno nella nobilissima Adunanza degl' Inuaghiti della sua Patria. Accasatosi nell'anno vigesimo primo della sua età,e quasi subito perduto il Padre, su distratto a viua forza da' negozi di sua Casa più serj, e torbidi, che gl'impedirono ogni altra applicazione. Fece un viaggio in Francia accompagnando un Ambasciata, che colà mandò il Serenis. Duca Carlo Secondo, dal quale al ritorno di Francia gli venne confidato il gouerno della Cittadella di Casale, essendo allora d'anni ventiquattro; fu poscia costituito configliere di stato nel Monferrato, e fatto Caualiere dell' Ordine del Redentore. Detto gouerno, ancorche sia biennale, eli fu dalla Serenissima Acciduchessa, che dopo la morte di Sua Alterza gouernaua, prorogato per altri due anni, in attestato glor:oso della di lui somma prudenza hereditata dal Mille Rolando dalla Valle, che gli fu Padre, Caualier anch'esso dello stess'ordine, Gouernatore per molti anni de gli stati del già Duca Carlo di Mantoua , e Monferrato in carsca di primo Ministro, dalla cui prudentissima direzione, e negoziati fu ricono. sciuto il buon esito del riacquisto di Casale del 1652. de gno imitatore anch'esso dell'Auo suo Rolando dalla Valle, i consigli, e trattati del quale sono in tanta stima appresso i Leggisti,e che auanti Carlo Quinto Imperadore, diffendendo le ragioni di Federico Duca di Mantona, fece ad esso

#### ACCADEMICI GELATI.

aggiudicare il Marchesato di Moferrato, preteso da Duchi di Sauoia, & altri Principi, e che perciò meritò di gouer-nare quello stato per molt anni come capo del Configlio di Monferrato, non isdegnando li Serenissimi Duchi di Mantoua ne'loro diplomi dichiarare, che per due volte riconoscono da questa Casa il possesso di quello stato di Monferrato. Gode pertanto il sopranominato Marchese Alfonso con le sue nobili azioni meriteuolmente l'acquisto di quella gloria , che i di lui Antenati , e nelle Lettere ,e nell'Armi gli hanno lasciato per eterno rettaggio della sua illustre Prosapia. In testimonianza del suo raro ingegno ha eletto per Impresa il Capricorno Celeste, suo Oroscopo, adito per cui stimanano i Platonici, che ascendessero le Anime de gli Eroi nel ritornare al Cielo, essendo prima scese per quello del Granchio, intendendosi da essi per tal Segno, dominato da Saturno, l'istinto intellettuale, ouero la mente; volendo in tal guisa il nostro Pellegrino significare, che portandosi esso con l'intelletto all'acquisto della Sapienza, Elifio delle Anime virtuose, merce l'ingresso in questa Accademia, viene ad agenolarfi la strada per poterui più speditamente giungere.





A L

# AGOSTINO SANTE

PINCHIARI.





Gostino Sante Pinchiari Dott. di Leggi gode il Terzo di sua Famiglia la continuata dignità di Canonico della Nobile, © Insigne Collegiata di S. Petronio; ne' primi feruori dell' Adolescenza, e della

Giouentù si è sempre reso regualmente ammirabile, e col. la viuacità del suo svirito, e con una erudita facondia

Ne

#### 14 MEMORIE DE' SIGNORI

Ne la nostra Patria e stata sola in ammirarne i parti ingegnost. In Roma, e nella celebre Città di Messina (doise si
trasser per negozio arduo, & rusgente di questo Pubblico,
dalla di lui destrezza maneggiato, e conchiuso con selice, e
vantaggios successo su creiterati applausi vodito, e commendato più volte in quelle samose Accademie. Nutrisce
egli runa stretta rinione di considenza co' primi Letterati
del nostro secolo, e dalle di lui diligenze, e satiche dee riconoscere la Repubblica Letteraria i due Volumi, di Rime, e di
Prose Postrune di Monsignor Ciamposi nostro Acca
demico, c'hebbero l'impressione in questa nostra Patria.
Ponno seria i alna pubblica luce i patri del suo selice Ingegno atti à comporre ren ben großo Volume, vedendosi appresso di lui manuscritte diserse

Orazioni Panegiriche . Varj Trattati , e Dilcorfi Accademici .



D. AN-

# D. ANTONIO MVSCETTOLA.

apakakak





Grammatica, la Filosofia , e parte della Matematica; e rifiutando, come discordante dal suo genio, lo studio delle

Leggi,

Leggi, al quale veniua da juoi parenti efortato; appigliof si a quel della Poesia, e delle erudizioni; mostrando in quel, la, & in queste sublimità d'ingegno, e squisitezza di memoria

Non hauendo ancora varcato il quarto lustro della età sua, hauea gia composto l'Armidauro, Romanzo, La Scela, Tragicommedia, e l'Armida, el Kadamisto, opere per la musica, con altri componimenti ma da lui, seuero censor de propi parti, destinati, non ad altra luce, che a quella del fuoro.

L'applicazione agli studi non gli vietò l'applicarsi a tutti gli esercizi caualleres hi , & alla caccia , da lui frequentati non senza applausi. Maggiori però glie n'han fruttato le cariche più importanti di questa Città , da lui esercitate sempre con prudenza, con incorrottibilità, e con coraggio impareggiabile nelle persecuzioni sossenie nella disesa della patria. Ammiransi ancora in lui la innocenza de costumi, l'affabilità del tratto, e l'auuenentezza nelle conuersazioni, il perchè da superiori, da gli eguali, e dagl'insetrori vien generalmente amato, stimato, e viuerito, come idea d'un compiutissimo Caualiere.

L'epere da lui fin ora date alle stampe sono

La Prima, e la Seconda parte delle Poesse.

La Rosminda, Fauola Dramatica.

La Belila Tragedia.

La Vita di Santa Barbara.

La Prima parte delle Profe.

La Parafrafe de' Sette Salmi.

Il Gabinetto delle Muse.

Hà trà le mani

Vna Tragedia.

La Seconda parte delle Profe, e

La Terza delle Poefie

Damolte Sainte, fatte ad istanzad amici, s'argomenta in lui dagl'injendenti vina abilità grandissima atali compesizioni . E forse fra poco se ne vedranno alcune, ma sotto altro nome :



H

BER-



BER-

### BERLINGIERO GESSI

CARDINALE.



' Eminentissimo Cardinale Berlingiero Gessi hebbe per Genitori Giulio Gessi, e Valeria Segni, per Aui Maria Bolognetti, e Berlingiero Gessi il Vecchio Cugino di Gregorio XIII per eser nati

H

Gre

Gregorio del 1583, nel qualtempo prese ancor la Laurea Dottorale a di 4. Maggio, & alcuni anni dappoi lesse lezioni pubbliche,e priuate su le Catedre di Bologna, & in pro. pria Casa. Fu Vicario Generale del Zio materno Giulio Cesare Segni Vescouo de Rieti, e gia prima Senatore di Roma, del 1591. fu eletto dal Cardinal Gabriele Palcotti per Vuario generali di Bologna, e lappor hebbe un Protonetariato Apostolico, e la Prepositura di questa Metropolitana, eresto aggregato al Collegio Canonico, e Civile de' Dottori diquesta Patria. Del 1594. entro come Prelato nella Signatura di Giustizia, e di Grazia, e dopo varie carsche minori, che seruirono per primi gradi al salire; passò ad essere Luogotenente ciuile del Sig. Cardinal Vicario di Rona, e fu connumerato fra Prelati della riformazione Apostolica, e dell'Esame de'Vescout; del 1600. venne eletto per V scegerente dello stesso Sig . Cardinal V scarso; indi per Segretario della Sacra Congregazione de Vescoui, e Regolari; del 1606. fu promoßo al Vescouato di Rimini, doue a de primo Giugno 1 607. entrò solennemente, e successe a Giulio Cesare Salcsini; e del 1607. si porto Nunzio a Venezia, doue intraprese auella Carica sino al Decembre 1618. in te npi labortofifsimi,rechamato alla Corte hebbe dopo Giulio Monterenzy la carica di Gonernatore di Roma, che sostenne quattro Anni , e sei mesi, indi esercità quella de Maggiordomo fotto Gregorio XV. & Vrbano Ottano, dal quale fu deputato V sceprefetto della Signatura

de Giustizia, e de nuouo vono de Prelati esaminatori de

Vescoui ; del 1624, su mandato per Gouernatore dello stato d'Vrbino ancor viuendo quell'oltimo Duca Francesco Maria, dal quale fu dopoi lasciato per Tutore, e curatore della Serenifsima Vittoria sua Nipote Gran Duchessa di Tofeana del 1626. a di 19 Gennaro fu promoffo al Cardinalaso con rundies altre Soggetti infigui; l'anno appresso si portò a Roma, doue entrò a pigliar il Capello con nobilisa sima, enumerofa Caualcata, hebbe il titolo di S. Agostino, ela presezione della Religione di S. Girolamo di Fiefole, ed interuenne in moltifsime , e principali Congregazioni Cardinalizie; fuaferitto a quella de' Signori Cardinali sopra il Concilio ; fopra : Vescour , e Regolari ; sopra le controuerfie giurifdizionali, & immunità; fopra le cerimonie, e titoli, e sopra l'indulgence. Hebbe quella di Malta; quella della porzione di Colonia; quella della riforma de Padri Minori Oßernanti , quella sopra i Negozi spettanti al Palatinato; quella sopra l'Economato di Milano, e controuersie circa i pagamenti da farsi da i Coloni degli Ecclesiastici; interuenne similmente per molti anni alla Signatura di Grazia, & alla Congregazione dell'Inquifitore Generale, ò sia del S. Officio, in lontananza dell' Eminentissimo Sig. Cardinal Antonio Barberini fu deputato Viceprefetto della Signatura di Giustizia, dapoi ne hebbe per più anni intiera. mente la Prefettura. Finalmente aggranato da gli Anni 75. dalle fatiche, & impreghi continut, e da i mali tormentosi di Chiragra, e Podagra a di 6. Aprile 1639. paßo da questa a miglior Vitamunito di tutti i Santi Sacra nenti della Chiefa con sentimenti molto pis, e deaoti; gli furono celebrate l'Esequie solenni con interuento del Sa. ro Collegio in S. Andrea della Valle; e su sepellito il Corpo nella Chiefa della Madonna della Vitoria, doue egli auanti l'Airae maggiore haueuasi ancor viuente satta fabricar Sepoltura, e poner lapida di Marmo con breue, e modesta Inscrizione. Nella stessa Chiefa lascab per Testamento a suoi heredi obligazione di ornar vina di quelle Capelle con Marmi, e l'ietre sine, che di presente riesce al parti d'ogn'altra bellissima, & in quella fra le Pitture eccellenti, che vii sono, sta collocato ancora il ritratto del mede. simo Sig Cardinal Gessi per mano di Guido Reni, l'Apelle di questi Secoli.

Delle azioni, e de' costumi del predetto Sig. Cardinale, del sapere, & intelligenza, e della prudenza, Giustizia & altre Virtu, si come della Religione, e pietà si potrebbe fare disusoracomo, ma perche la fama ne ha sparse per tutto veridiche relazioni con ben degni Encomi, si tradicia qui di same più distintoragguaglio, questi non solo su in sua giouentii vino degli Accademici Gelati, ma inseme co' fratelli Cimillo, e Cesare, e col Sig. Dottore Melchiorre Zoppio su mincipale sondatore di si nobil Cons sso.





### 64 MEMORIE DE SIGNORI



BER-

# BERNARDINO MARISCOTTI

CONTE.



L Conte Bernardino Mariscotti nacque di Gio: Luigi, che l'hebbe di Camilla dell' antica, e nobil famiglia esimta de Salirobeni, e dersuo da quel Galeazzo Mari-

kcotti, che diede ampla materia ne'fuot tempi di scriuere l'Historie di Bologna, e suvo descendenti da Papa Nicola V. satto Conte della Torre dell'Vicellino, titolo, se non sempre viato, sempre douuto a quelli di tal Prosapia. Hebbe la sua habitazione nel Palazzo della famiglia, douc non gode altertanta porzione di sacoltà, come di appartamento insigne. Si senti incitato alle Lettere dalla propria natura, e gli serui per emulazione Agesilao Mariscotti, che nell'Accademia de Gelati col nome del Tetto si rese celebre, e compose vin erudito trattato

De Laruis, & Perlonis.

Bernardino nella stessa Accademia fattosi de più assi-

dus

dui, attese a comporre Poesse Toscane con molta applicazione, aggiustandos il giudizio con la frequente compagna del Dottor. Andrea Matiani, forgetto celebre non solo per la Medicina, e per la Filosofia, ma che pubblicando Epigrammi, e prose latine sopra le Rouine, e Statue di Roma, si e fabbricato ben son data mente una gloria perenne. Con questi dunque conserviua i suoi componimenti, fra quali oltre un numero di Sonetti, e di Canzoni, che restano manuscrite appresso gli heredi, pubblicò per le scene.

L'Atamante Fragedia.

e stampo in ottaua rima

in lode del Duca Carlo Primo Gonzaga, oltre a qualche

Haueua anche genio, & abilità in Comporre opere Drammati he con metri in varie maniere armoniosi, pofati, e faltellanti, ne a lui per hauere composizioni in ogni occupienza, si ricorreua per l'ordinario mai indarno. Il di lui più grato luogo per poetizzare era nella vulla di Crip pellano, doue Antonio Maria suo Fratello accrescendo con nobile struttura l'angustia della propria Abitazione, dominana con l'occho da quel sito gran parte della pianura del Bolognese su la crimina salta della montagna. E perche ricci e grato il sapere il particolare de più individuali cossimi di chi si scriue per darne la conoscenza: io non tralasciero di dire, che taluosta volendo comporre, e non sentendosi pron-

to con l'intelletto a fpiegar quanto desideraua, solcua eccitar l'entusiasmo percotendosi col pugno la testa, quasi che a guisa di Gioue, volesse così rompendosi il capo, partorne in cambio di Minerua la sua Musa medesima. Compose ancora taluolta versi giocosi, come allora, che andando a Mantoua in compagnia del Sig. Gio: Lupari, che poi su Senatore, e di Don Francesco Ferrati, grande amico delle Muse piaccuoli sormarono ven Capitolo, sacendo loro scusa se comincia uano dall'vono la Poesia contro al precetto di Horatio, che scrisse

Nec gemino bellum Troianum orditurab Ouo. Mori l'Anno 1649 e col nome Accademico di Notturno

si è reso chiaro alla Posterità. Opere Stampate.

La Selua di Mirti nell'Accademia de' Gelati per lo Ferroni 1623

I Vaticini di Manto per il Cattaneo 1631.

L'Atamante, Tragedia di Liero fine.

Canzone per la Macîtà di Vlasdilao Rè di Polonia

Il Diletto per il Tebaldini.

Licori fuggitiua Pastorale per il Monti 1641. Il Delfino acclamato, Panegirico per il Monti

1629.

Opere Manuscritte.

Le Rime.

1

BER.





BER-

### BERLINGIERO GESSI SENATORE

83.23.23 83.23.23





Al nobilifsimo Tronco della famiglia Gcffi più d'un Ramo è stato felicemente per man dello Muse trapiantato nella nostra Selua Gelata. Vitimo fra questi nell'ordine de'tempi, ma non in quello della Vir-

tù, amouera la nostra Accademia il Senatore, e Dottore Berlingiero Gesti di sempre glor.mem. setto il nome di Sollecico: Nacque nell'anno di nostra salute i 6 i 3. dal Senatore, e Dottore Camillo Gesti altretanto samoso per la chiaretza del Sangue, che per la prosondità del sapere, massimamte nelle discipline Legali. Passò gli anni più teneri sotto la cura d'eruditi Maestri nell'Accademia degl'Andenti donde per comando del Padre si trasserì a Roma appogiato alla direzione del rinomato Cardinale Berlingiero Gestis sua Zio: Da sì degno Perporato, al cui merito i publici voti di tutta la Christianità destinauano il Camaura,

fu

fucon educazione adeguata alla sua ottima disposizione alleuato alle Muse, e formato alle scienze si speculative come pratiche . Quint, ancorche non ben adulto, fra l'erudita conuer sazione de primi Virtuosi della Romana Corte, i quali frequentauano la Casa del Cardinale, come l'asilo delle buone lettere, diede tal saggio di sua matura viuacità nella Poesia, e di sua nascente prudenza negli affari del Mondo, che sin d'all'hora presagi chiaramente, quale doueua essere nell' eta più auanzata. Antomo Bruni, Guasparri de Simeombus, Pierfrancesco Pauli , Arrigo Fauonio Francesco Balducci, Nicola Villani, Guasparri Saluiani Francesco Bracciolini , e molt'altri rinomati per Virtu, e famosi per lettere, componenano quella nobile Adu nanza, ne fu picciol contrasegno, e del suo merito, e della Rima acquistatasi l'esser da tanti Virtuosi di grido conferi ta a lui , benche giouine, la Censura delle composizioni, che vi si recitanano: L'amenità del Parnaso non lo diuerti però dall'applicazione a più gravi studi di Filosofia,e di Legge, onde fu, chevitornato a Roma da un brene viaggio fatto alla Patria, ottenne la Laurea Legale in quella Sapienza. Nella dimora, ancorche di pochi mesi, ch'ei fece a Casa, arricchi i fasti della nostra Accademia col suo nome, e sotto. gl insegnamenti del sottilisimo Padre Bonauentura Caualieri imparo le Matematiche, el' Astronomia con tanta prestezza, e felicità, che fu d'ammirazione all'ingegno stef. fo , per altro , tanto ammirabile del Cavalieri More intanto Camillo il Padre, onde a lui resto appoggiata la Cura della

della Cufa, e gli fu dal massimo: V rbano VIII. buon conosci. core de reconoscitore insieme dell'altrui merito conferita la dignità Senatoria, per tal morte, vacante. In questi medefime temps fi vidde il nostro Sollecito ammesso alla famofa Accademia degle V moristi, ed a quella celebre Adunanza, che all'ombra della Protezione del Serenissimo Maurizso Cardinal di Sauoia fi ricourrana , e nell' cona , e nell'altra fe guadagno tante a olte le publiche acclamazione, quante volte si compiacque d'esser a dito. Alla morte del Padre sigui ben presto quella del Cardmale suo Zio, colpo prane, e funesto, che troncana al nostro Sollecito le pin belle, e giuste speranze, che potessero allettare ogn'animo anche filosofico, ma sostenuto dal nostro Accademico con intrepidezza proporzionata all'eminenza d'un inalterabile virtù, e d'una più che stoica ben filosofata costanza. Questa Morte lo persuase à restituirsi alla Patria, e benche la fama con relazioni vantaggiosissime delle doti riguardeuols, con cui haueua adornato l'animo suo, hauesse preuenuto il suo arrino; con tutto ciò fu ella astretta a confesarsi ingannata nell'esfere stato ridetto molto meno di quello, che conobbe risplendere veramente di grande, e d'eroico nelle azioni del nostro Sollecito. Dopo essere stato dunque nouamente ascritto all'Accademie de gl'Intronati di Siena, e de' Caliginosi di Ancona, e dopo hauer fondata in Fermo l'Accademia degl'Erranti restituis si alla Patria. Qui la prima sua applicazione fu indirizzata allo stabilire la nobile successione di sua Casa, conforme esegui col

Matrimonio di Costanza Holani Dama di rare qualità, dalla quale hebbe ben presto numerosa prole. A questa aggiunse quella , non mai a bastanza lodata, di occuparsi nel ridurre a pace le differenze caualeresche, e l'Inimicizie prinate, nella quale riusci così eccellente, che reso l'arbitro. anzil'Oracolo di queste materie, non vi fu nodo di discordia per accozzamento dicirco lanze tanto implicato, o per strauaganza d'aunenimenti tanto raro, ed inaudito, che dalla sua penna non restasse felicemente sciolto, e suilup pato. Che perciò non solamente la Patria gli douette innim merabili Corone Ciusche per Cittadini a lei consernati, ma ancora se gliene professarono debitrici le principali Città d'Italia, che ne' dispareri casuali, ò nelle nimicizie inuec. chiate erano solit e di rimettersi alle decisioni non mai erranti del nostro Accademico. Per graue, e continua che fosse nel nostro Sollecito simile occupazione, come ne rendono testimonianza i Volumi da lui lasciati de suoi Caualereschi pareri; non trascurò tuttauta già mai di seruire indeffessamente alla Patria negl'impieghi spettanti alla dignità Senatoria; ne abbandono altresì il commerzio delle Muse nelle composizioni Poetiche, e riusci nell'uno, e nell'altre cosi ammirabile, che distinguere ben non si puote, se meritaße il titolo, ò di più prudente ne' configli, ò di più amenne'componimenti: si equale era la felicità della sua penna, ò trattaffe materie Politiche, o foggetti Poetici. A'doti cotanto riguardeuoli congiunse il nostro Sollecito vna serenità, e di volto, e di mente inalterabile, ed vna modestia . e di pa

role, e

role, e d'animo impareggiabile. Quindi auuenne, che di quanti a lui ricorfero, niuno si vitronasse siammas, che si ricusasse considenta, anche in materie delicatisime, imperoche haueua la sua modestia saputo rinuenire il modo di sar apparire, ch' egit riccuesse que' consigli, che daua, e ch' ei ressalla cobligato altrui di que pareri, che everamente loro somministraua. Esfecto della modestia del nostro Accademico su vina si bassa stima del suo sapere, e delle sue opere, che quantunque Censor perpetuo della nostre accademia, ricercaua più l'altrui censura, che palesse la propria, e benche si ritrouasse in prontopiù, e più opere degne d'eser pubblicate al Mondo Litterario, vicus se costantemente à suos Amici di commetterle à Torch, delle stampe: onde a gran fatica concede questo privilegio

Al Nino figlio Tragedia nascoso anche il nome dell'Autore sotto quello di Gregorio Ballonsi:

Al Trattato delle Giostre, e Tornei, stampato nelle Prose della nostra Accademia, ed alla

- Spada d'Onore,

che giustamente può esser chiamata il Tesoro delle più ricche gioie , che adornino l'honore Caualeresco; negandolo alle sue

Perseo Dramma musicale, al
Trattato del Sonetto, ed all

K

Amore

#### 74 MEMORIE DE'SIGNORI

Amore nell'Odio Comedia nobile ad i mitazione delle Togate, e Trabeate de gli Anuchi: che nel numero di quell'opere, a cui nevo la luce delle Sein per non leuon riporfi no recette este colorantes - Lo Scettro Pacifico , nei fuoi l'il cheste l' seine lais , Pareri, decifioni Caualerescho, . walk sets , ile imperoche di queste hebbe il nostro Sollocito intenzione de farne dono al Publico, el hancebbe efeguiro, fe glie l'haneffe perm Bo una più longa Kica: mu non ne reftera forfe la commune espettazione defraudata; merce la generofa sura, che fe n'e oprefa il Senatore Francesco Gio: Sampieri fuo Genero, al quele insieme co suoi scrittitascio il nostro Accademico L'arbierso di fargli stampare . Carico di cante Corone , e d'Altori , e di Vliui , poco dopo finital' Ambasciaria della Patria presso i sommi Pontefici Alessandro Voltee Glemante IX: nel cinquaritotte simo anno di sua eta cerapila Morte il nostro Sollecito, con pianto si cuniversale d'ogni con lizzona di persone, che in un solo parue mort a un intieta Città; e ben a ragione, mentre egli Padre, Configliero, ed Amico ad ogn' uno rese commune il danno su-

nesto della sua irreparabile perdita.

Novilla numero sa Prola, con cui il Gelobenedi il Letto
tel nostro Accademico, sono restati Carlo Maria Unico su
gliuolo maschio, e successore nella diginta Senatoria: Laura,
by Isabella consegrate a Dio nel Monastero di SiMària
Nuova dell'ordine di S. Domenico, Emplia Felice Mària
maritata nel Senatore Francesco Gior Sampieti. Con

orom,

folenni escquie pogareno gl' ultimi u fici di Pieta al merito del nostro Sollecito gli Eredi nella Chusa dell' Ammunciata, doue si conservano i Monumenti degli Antenati della famiglia Gessi. Alla pia sunzione assisteromo si Clero nobile della Città, e la nostra Accademia, e vi oro eloquentemente il Dottor Gio: Battisla Capponi, l'Animoso eAccademico, e Segretario della medasima. Ed è stata per indelebile memoria a Posseri d'una l'ittu tanto singulare desservita, ed eternata colle stampe la pompa dell'apparato, insieme coll'orazione sunerale.

Opere Stampate dal Senatore Berlingiero Gelsi.

Il Nino figlio Tragedia.

Trattato delle Giostre, e Tornei.

La Spada d'Onore.

Opere da Stamparsi.

Poesse Linche.

Profe Accademiche.

Perseo Dramma per Musica.

Trattato del Sonetto.

L'Amore nell'Odio Comedia

Pareri , e Decisioni Caualeresche

dav Greva, etc in Roma ha davo apera a fuor lines ("Sevienasofe fin d'alla puera sia alla

ofe de se in quet primi as Secuto in problece Alcune Itazioni Larine sopra i militri della Vin di Olivio ad

5 03 . 5

K 2

BER.

## BERNARDINO





Ernardino Tenti per origine di Rimino, e per lunga abitazione di Fano, in queste due Città, & in Roma ha dato opera suos studi. Affezionatosi sin dalla puerizia alla cultura delle lettere romane com-

pose da se in quei primi anni, e recito in pubblico Alcune Orazioni Latine sopra i misteri della Vita di Christo ad

imi

imitazione di quelle di S. Gregorio Nißeno. Nella sua adolescenza sece poi

Vn Poemetto

in ottaua rima diviso in cinque Canti sopra la Passione del Saluatore, e l'intitolo l'einque Misterj Dolorosi. Aggregato da Giouinetto nell' Accademia de Signori Scomposti di Fano, di li a puco spazio di tempo in con . pagnia d'alcuni amici nobili suci coetanei, institui nella medesima Città vn' altra Accademia di belle lettere sotto la protezione del glorioso S. Filippo Neri col nome de' Petleucranti, & hauendous fatto egli il primo discorso, e promosso con lode molte azzoni pubbliche, ne fu dichiarato perpetuo Censore. E' stato poi recenuto in dinerse altre Accademie d'Italia, e con la scorta d'Autori Greci, e Latini, e de' migliori Toscani ha formato di tempo in tempo varj Componimenti, in quantità considerabile, di metro differenti, tanto nell' idioma Latino, quanto nell' Italiano, per Soggetti Sacri, Morali, & Eroici, sì da cantarfi ne gli Oratori, e ne' Teatri, come da recitarsi nelle Accademie; de' quali altri gia godono la chiarezza delle Stampe, altri per anco manuscritti si trouano appresso di lui , o in mano de Virtuofi, che lo fauoriscono. Vine al presente sotto la benigna , è riverita protezione dell' Eminentis. Sig. Cardinal Boncompagno,e si pregsa della Padronanza di un I orporato si erudito ,e per cante confiderazioni si grande.

Estate Codinal Fa Lencia . I addl din

# CESAR TO THE CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

m CARDINA LEE



El Marchese Lodouico Fachenetti Senatore di Bologna Pronepote d'Innocentore di Bologna Pronepote d'Innocento Lio Novo, e Caualiere non meno de
gran politica, cha di gran Virtù, e della
uMarchesa D. Wiolante Austriaca di
Coteggio nacque all vijura di questa luce vitale Cosare il viuente Cardinal Fachenetti pompa del Collegio

Apo-

Apostolico , e pregio del nostro Consesso. Questi, toccato appena il primo tuftro, nulla curando gli agi della Cafa ne punto confidando nella nobiltà del fangue corfe con generoso piede i sentieri più ardui delle Virtu; Imperoche frequentando cost le Scuole dell' comane Lettere per la cognizione delle Lingue migliori ; come le Palefire delle Filosofiche , Legali , e Teologiche discipline , bado a distinguersi per mezzo delle Scienze da gle altri de sua eta, e con lizione, i quali per lo più come cammina il mal costume, innamorati de lujsi natali, abborriscono le fatiche spinose, & abbracciano i molli riposi. Compiuti Cesare gli studi suoi piu grani, portato dalla vinccità dello spirito die Saggio del calor suo nelle Lettere amene con ammirazione del Prett, e dell'Achillini suos gran Maestre nelle facultà Oratorie, e Poetuke Ma scorgendo col consiglio del Genitore quelle belle Scienze inabili ad instradarlo (quantunque illustri) alle primarie Dignita Ecclesiastiche, possedute altre volte da suoi Predecessori, fece passaggio alla Romana Corte in compagnia del Padre, che aspirana per tale sirada di cimentarlo a gran fortune , Ed entrato in Prelatura venne da Barberini Regnanti, che l'aucan conretto del Giouane eguale al di lui Talore, portato di primo tratto al grado di Segretario della Sacra Conpregazione de Vescoui, e Regolari, la quale escreito con tanta accuratezza, e sufficienza, che il Paja in brieue tempo lo nomino Arciuesceno di Damiata, e mandollo

#### 80 MEMORIE DE' SIGNORI

Nunzio per la Santa Sede a Filippo Quarto Rè delle Spagne. Quindi del 1643, fu dal medesimo Vrbano Ottauo promosso al Cardinalato, e due anni dopo per la Morte di Monsignor Lorenzo Campeggi dichiarazo Vescouo di Sinigaglia, la qual Chiesa su da lui gouerna ta lo spazio di deces anni con esemplo d'indicibile Pieta. Del 1655, pasò poi al Vescouato di Spoleto, doue oggi tempo siede Vescouo zelante, e Pastor benigno carico d'anni, mà più assai di meriti.



CAR-

# CARLO ROSSETTI CARDINALE







Ortì l' anno 1615. in Ferrara, antica Patria della Nobilifisma Cafa Rofsetti, i fuoi Natali il Conte Carlo, oggi Porporato Eminentifismo di Santa Chiefa. Gli furono Genitori il Conte Aleffandro

Rofsetti per ogni circoftanza lodatifsimo Caualiere, e la Contesa Margherita Estense Tassoni Dama di gran for

I

rito

rito, e di gran sangue. Nell' età sua minore dimostrò viuacità d'ingegno nell'apprendere i primi elementi. Non bene adulto ancora hebbe nello studio di Filosia, di Teologia, e di Leggi cime d'Huomini per Maestri, a cagione che il di lui Intelletto luminoso abbagliana ogni Ordinario Professore di quelle Scienze alle quali dana opera. Peruenuto al diciotesimo de' suoi anni si addottoro in Ferrara nella Filosofia, e nella Teologia; e toccato appena il vigesimo secondo prese ancora la Laurea nelle due Leggi. Dopo di queste Funzioni passo a Roma, e negli studj Legali colla profondandosi, si raffino in essi sotto la pratica di Monsignor Panziroli, e dell' Aunocato Vermiglioso: Ma fosse colpo di Fortuna, diuenuta in quel punto fauoreuole al merito, à disposizione del Cielo per aumento della Cattolica Religione, fermatofi appena il Conte Carlo nella Romana Corte cimento si alla presenza di quaranta, e più Cardinali con vono de primi Letterati di que' tempi ad impuenare vona Teologica proposizione, e venne con esso lui di tal maniera alle strette, legandolo co' fuoi poderofi argomenti , che si vsurpò gli applausi di tutta una Roma. Quindi poscia auuenne, che Vrbano Ottano, all hora Sommo Pontefice Regnante in opportunità presentanea, deliberò in quel punto, di valersi del Rossetti, e l'indirizzo in Inghilterra col titolo di Ministro Apostolico preso la Maesta di quella Regina, munito d'on Breue, nel quale si esprimeua la flima, che di lui faceua il Papa, e il concetto che haueua delle

delle sue Virtù. Quanto egli operasse in quella missione per la Chiesa Cattolica Romana si caua dal risico eurdenteds morte, cui più volte espose se stesso alla rabbia de Puritani eretici, conciofiacofache si vidde eziandio mal sicuro ne' più intimi pabinetti delle due Regine . E va. glia il vero, se il timore delle ribellioni non hauesse atterrita la Maestà di Carlo, vnito più volte dalle ragioni del Rossetti haurebbe quel Sire più volte ancora conceduto a' Cattolici l'Uso pubblico della Religione Romana nel suo Regno, ed egli stesso professata parimente l'harrebbe : ma i riguardi mondani l'arrestarono pur troppo da così santa inspirazione. Saputofi dal Pontefice l'operato dal Rofset ti, e i ripentagli di vita, cui più volte s'era espostonel corso del Triennio , che in Inghilterra faticato hauea , ordinò , che passasse in Fiandra, doue giunto, su poi dallo Stesso nominato Arciuescouo di Tarso, e spinto Nunzio straordinario in Colonia a concluderui la Pace universale; @ arrinatoni fit assistente al transito della Regina Madre di Francia, cui hebbe in forte d'amministrare ancora i Sacra menti . Non parti di Colonia, che in rimerito di quella ben sostenuta Nunziatura fu dichiarato Vescouo di Faenza, e poco appresso onorato della Sacra Porpora in età di ventinoue anni . Ne parmi disaconcio il riferire, che quella mattina stessa, che il Papa in Roma il nomino Cardio nale, all'aprirgli il Cametiere la finestra vono sciame d'Api sussurranti gli entrò nella Camera; Edili a pocchi giorni arrino l'auniso della sua Promozione. Fatto Cardinale,

un mese dopo rennescelto Legato a Latere per gli stessi trattati dalla pace universale di Munster. Ma quando finires! Tutta la Vita in somma di questo Porporato Principe è una pubblica Scuola, che insegna le vere massime da professarsi da un grande Ecclesiastico. Lasciando da parte, ch'egli mai non tralascia le Pontesicie funzioni, come dounte al Prelato per proprio suo debito s Che versa a fiumi da i Pergami il Latte dell' Euangelica eloquenza per alimento dell' Anime a lui raccomandate. Che postergando asai souente la Maesta Cardinalizia confinato in un Confessionario ascolta azeuolmente i più pouers Penitenti, ne da lui partono, che non gli carichi di benedizioni, e di souvenimenti. Diro solo, che ha la Carità per iscopo, per la quale si può commendare per quel Pastor buono del Vangelo, che da l'Anima sua per li vantaggi della fua Greggia; e quantunque il sangue dell'Ouile di Cristo gli habbia imporporato le vesti, è però amoroso custode della porzione fidatagli dal suo Vicario, non occisore di quella. Perciò qualunque Mitrato può da lui giornalmente apprendere l'idea del perfetto Ecclesiastico, annouerandosi fra l'Opere infigni fatte, e pubblicate da Sua Eminenza

Otto Sinodi Diocesani
haunti, estampati in duursi tempi, da' quali riceuono giornalmente esemplare d'imitazione i Vesconi più zelanti del
la Chiesa di Dio. L'habbiamo del nostro numero per bemgna cortesia del so affetto a' Litteraj Simposi, & a'

### ACCADEMICI GETATI

8

professori delle piu amen: faculta. E noi con hauerlo aggregato spontaneamente fra i Ghiacci della nostra Selua, habbiam guadagnato gran credito, e per auuentura feruorosa emulazione al Gelo del nostro Portico.



C. A.

## BERNARDINO

XXXXXX

nate.





Ernardino Tenti per origine di Rinsino, e per lunga abitazione di Fano, in queste due Città, & in Roma ha dato opera a fuos studi. Affezionatosi sin dalla puerizia alla cultura delle lettere rumane com-

pose da se in quei primi anni, e recitò in pubblico Alcune Orazioni Latine sopra i misterj della Vita di Christo ad

67768

imitazione di quelle di S. Gregorio Nißeno. Nella sua adolescenza sece poi

Vn Poemetto

in ottaua rima diniso in cinque Canti sopra la Passione del Saluatore, e l'intitolo l'einque Misteri Dolorosi. Aggregato da Giouinetto nell' Accademia de Signori Scomposti di Fano, di li a puco spazio di tempo in con . pagnia d'alcuni amici nobili suci coetanei, institui nella medesima Città un' altra Accademia di belle lettere sotto la protezione del glorio so S. Filippo Neri col nome de' Petleueranti, & hauendous fatto egli il primo discorso, e promosso con lode molte azzoni pubbliche, ne fu dichiarato perpetuo Cenfore. E' stato poi riccuuto in diuerse altre Accademie d'Italia, e con la scorta d'Autors Greci, e Latini, e de' migliori Toscani ha formato di tempo in tempo vari Componimenti, in quantità considerabile, di metro differenti, tanto nell'idioma Latino, quanto nell'Italiano, per Soggetti Sacri, Morali, & Eroici, si da cantarfi ne gli Oratori, e ne' Teatri, come da recitarsi nelle Accademie; de' quali altri pia godono la chiarezza delle Stampe, altri per anco manuscrette si trouano appresso di lui , o in mano de Virtuofi, che lo fauoriscono. Viue al presente sotto la benigna, e riverita protezione dell' Eminentis. Sig. Cardinal Boncompagno, e si pregra della Padronanza di un I orporato si erudito, e per cante confiderazioni si grande.

Coloned Feel men promot dell and

# CESAR F

100 ni CARDINA LEE



Le Marchese Lodonico Fachenetti Senatore di Bologna: Pronepote d'Innocentio. Nono: i e Cqualtere non meno de gran politica, cha di gran Viciù, e della uMarchesa. De Violante. Austriaca di Coreggio nacque all' vijura di questa luce vitale Cosare il viuente Cardinal Fachenetti pompa del Collegio

78

Apostolico , e preg to del nostro Consesso. Questi , toccato appena il primo lustro, nulla curando gli avi della Casa, ne punto confidando nella nobiltà del fangue corfe con generoso piede i fentieri più urdui delle Virtu; Imperoche frequentando cost le Scuole dell'omane Lettere per la cognizione delle Lingue migliori y come le Falestre delle Filostofiche, Legali, e Teologiche discipline, bado a diflinguerfi per mezzo delle Scienze da gli altri di fua eta, e con lizione, i quali per lo più come cammina il mal costume, innamorati de lujsi natali, abborriscono le fatiche spinose, & abbracciano i molli riposi. Compiuti Cefare gli studi suoi piu grani, portato dalla vinccità dello spirito die Saggio del calor suo nelle Lettere amene con ammirazione del Picti, e dell'Achillini suoi gran Maestre nelle facultà Oratorie, e Poetuke Ma scorgendo col consiglio del Genitore quelle belle Scienze inabili ad instradarlo (quantunque illustri) alle primarie Dignita Ecclesiastiche, possedute altre volte da' suoi Predecessori, fece passaggio alla Romana Core in compagnia del Padre, che assiraua per cale sirala di cimentarlo a gran fortune . Ed entrato in Prelaura venne da Barberini Regnanti, che l'aucan conetto del Giouane eguale al di lui Talore, portato di rimo tratto al grado di Segretario della Sacra Conrregazione de Vescoui , e Regolari , la quale escreito con anta accuratezza , e sufficienza , che il l'aga in briene empo lo nomino Arciue/icuo di Damiata, e mandollo

#### 80 MEMORIE DE' SIGNORI

Nunzio per la Santa Sede a Filippo Quarto Rè delle Spagne. Quindi del 1643. fu dal medesimo Vrbano Ottauo promosso al Cardinalato, e due anni depo per la Morte di Monsignor Lorenzo Campeggi dichiarato Vescouo di Sinigaglia, la qual Chiesa su da lui gouernata lo spazio di decei anni con esemplo d'indiscibile Pieta. Del 1655. pasò poi al Vescouato di Spoleto, doue oggi tempo siede Vescouo zelante, e Pastor benigno carico d'anni, mà più assai di meriti.



CAR-

## CARLO ROSSETTI

CARDINALE.







Orti l'anno 1615 in Ferrara, antica Patria della Wobilifisma Cafa Rolsetti, i fuoi Natali il Conte Carlo, oggi Porporato Eminentifismo di Santa Chiefa. Gli furono Genitori il Conte Aleffandro

Rossetti per ogni circostanza lodatissimo Caualicre, e la Contessa Margherita Estense Tassoni Dama di gran soci

L

rito

rito, e di gran sangue. Nell'età sua minore dimostrò viuacità d'ingegno nell'apprendere i primi elementi . Non bene adulto antora hebbe nello studio di Filosia, di Teologia, e di Leggi cime d'Huomini per Maestri, a cagione che il di lui Intelletto lumino(o abbagliana ogni Ordinario Professore di quelle Scienze alle quali daua opera. Peruenuto al diciotesimo de' suoi anni si addottoro in Ferrara nella Filosofia, e nella Teologia; e toccato appena il vigesimo secondo prese ancora la Laurea nelle due Leggi. Dopo di queste Funzioni passo a Roma, e negli studi Legali colla profondandosi, si raffino in essi sotto la pratica di Monsignor Panziroli, e dell' Aunocato Vermiglioso: Ma fosse colpo di Fortuna, diuenuta in quel punto fauoreuole al merito, o disposizione del Cielo per aumento della Cattolica Religione, fermatosi appena il Conte Carlo nella Romana Corte cimentossi alla presenza di quaranta, e più Cardinali con vono de primi Letterati di que' tempi ad impugnare vna Teologica proposizione, e venne con esso lui di tal maniera alle strette, legandolo co' suoi poderosi argomenti, che si vsurpo gli applausi di tutta Una Roma. Quindi poscia auuenne, che Vrbano Ottano, all hora Sommo Pontefice Regnante in opportunità presentanea, delibero in quel punto, di valersi del Rossetti, e l'indurizzo in Inghilterra col titolo di Ministro Apostolico preso la Maesta di quella Regina, munito d'on Breue, nel quale si esprimena la stima, che di lui faceua il Papa, e il concetto che haueua delle

delle sue Virtu. Quanto egli operasse in quella missione per la Chiesa Cattolica Romana si caua dal risico eurdentedo morte, cui più volte espose se stesso alla rabbia de' Puritani eretici, conciofiacofache si vidde eziandio mal sicuro ne' più intimi pabinetti delle due Regine. E va. glia il vero, se il timore delle ribellioni non hauesse atterrita la Maesta di Carlo, vnito più volte dalle ragioni del Rossetti haurebbe quel Sire più volte ancora conceduto a' Cattolici l'Uso pubblico della Religione Romana nel suo Regno, ed egli stesso professata parimente l'harrebbe : ma i riguardi mondani l'arrestarono pur troppo da così santa inspirazione. Saputosi dal Pontesice l'operato dal Rossctti, e i ripentagli di vita, cui più volte s'era esposto nel corso del Triennio, che in Inghilterra faticato hauea, ordino, che passasse in Fiandra, doue giunto, fu poi dallo Steßo nominato Arciuescouo di Tarso, e spinto Nunzio straordinario in Colonia a concluderui la Pace voniuersale; er arrinatoni fu assistente al transito della Regina Madre di Francia, cui hebbe in sorte d'amministrare ancora i Sacra menti . Non parti di Colonia, che in rimerito di quella ben sostenuta Nunziatura fu dichiarato Vescouo di Faenza, e poco appresso onorato della Sacra Porpora in età di ventinoue anni . Ne parmi disaconcio il riferire, che quella mattina steff a , che il Papa in Roma il nomino Cardinale, all'aprirgli il Cametiere la finestra zono sciame d'Api sussurranti gli entro nella Camera; Edili a pocchi giorni arriud l'auniso della sua Promozione. Fasso Cardinale, I.

professor delle piu ament fatultà. E noi con hauerlo aggregato spontaneamente fra i Ghiacci della nostra Selua, habbiam guadagnato gran credito, e per auuentura seruorosa emulazione al Gelo del nostro Portico.



CA-

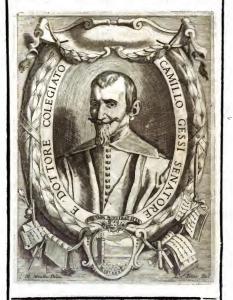

CA-

## CAMILLO GESSI

SENATOR E.



Amillo Gefsi nacque nell'anno 1571. a di 11. Nouembre, il Padre fu Gulio, la Madre Valeria Segni, e fu fratello dell' Emimentifs. Cardinale Berlingtero Gelsi. S'applicò in fua giotenti a gli fludj di

vane Scienze sotto eccellenti maestri, ma più particolarmete si diede a quello delle Leggi in cui riusci mirabilmente; addottoros si in sua ratria a di i o. Maggio i 5 900 sostenne la stesso anno, e mese pubbliche Conclusioni. Fu poi Lettore nelle patrie Scuole, sinche chiamato alla Primaria Catedra di Fermo vi si portò con numero so, e nobilseguito di Scolari, © iui lesse più anni con applauso non ordinario. Fù annouerato ne due Collegi Canonico, e Ciuile di Bologna, e si pesse volte in mancanza di quell' Archidiacono conferè la Laurea a molti dottorandi. Ottenne, ed esercitò lungamente con gran dottrina, e pietà l'Auwocazione de Poueri. Fü Senatore della sua Patria doue caminò sempre togato, come è siule. Diede alle Stampe insieme col Sig. Dott. Annibale Fondazia le

Addi-

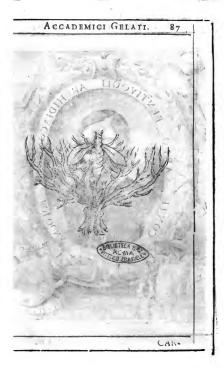



## C A R L C

Archidiacono di Bologna, &c.





On questo aspetto seuero, e con questa faccia graue solena nelle pubbliche funzioni comparire il Co: Carlo si glinolo del Co:Costante Bentiuogli, e d'Isabetta Palcotti ambedue delle più chiare samiglie, che illu-

Irinola nobiltà Bolognese. Era egli nato nel 1615. e dal Padre, tosto che l'età del sanciullo il permise, stato posto nell'Accademia degli Ardenti, seminario, oue si sormano nelle lettere, e ne costumi i nobili giouinetti. Iui sotto la rura di Gio: Domenico Lapi ottimo agricoltore de gl'ingegini teneri, apprese la Grammatica, l'V manità, e la Revorica, e cominciò anche à poetare Latina, e Toscanamente. Indi rescito, e a più graui studi applicato, diede espera alla Loica, e alla Fisossia, nelle quals ebbe precettore Giouanni Fantuzzi nostro Accademico, detto l'Ispido Filosofo Collegiato, e Ordinario celebre della mattina: e

M

ofcia apparò ambo i Diritti Canonico, e Ciuile, ne quali vili Bernardino Cattani, Tommasso Serra, e Francesco Barba tori, tutti Professori O dineri della sera, il nome de quali basta per fargli riconoscere per celeberrimi ; ma l' Ulti no in particolare fu direttore delle fatiche letterarie del Co: Carlo, e sotto gli auspici di esso prese questi la Laurea del Dottorato Legalel'anno 1638. Era stato poco auanti aggregato all' Accademia, sceltosi per Impresa il Monte Etna, oue scorgonsi le neui vicine alle siamme, col motto Vicitlim servare fidem, el nome l'Vnito. E poco appresone era stato Segretario nel Prinipato del Co: Carlo Antonio Fibbia Canonico della Metropoli, e Collegiato in ambo e gradi , l'Impaziente ; indi Cenfore fotto il Principe Paolo Scipione Lupari Marchese Magnani il Risoluro. Sostenne poscia le sue pubbliche Conclusioni dedicate al Serenissimo Principe Carlo Cardinale de' Medici, e paso à Firenze ben veduto da tutta la Serenifsima Casa regnante, si per l'antica seruitu della sua famiglia con quelle Altezze, si ancora, e molto più pe'meriti della sua qualificata Letteratura Al ritorno entro nell' Accademia de gl'Indomiti pur'allora fondata, e vi fu anche Principe facendola sommamente fiorire; e intanto die cominciamento alla pubblica lettura Legale, da lui poscia professata fino alla Morte, compiendo cioè i tre solitı anni d'Instituta , e i tre altrı de Verborum Significatune , d'onde paßò all'Ordinario Ciuile per quattro anni , e'l resto professo l'Ordinario Canonico della sera. Imperocche

vacando per la Morte di Monsignor France/co Paleotti Zio materno del nostro Co: Carlo l'Archidiaconato di Bclogna, dignità riguardeuolissima per l'inseparabil connessione della Gran-Cacelleria dello Studio nostro, si compiacque la Santa Memoria di Papa Innocenzio X. di conferirla al nostro Vnito, creandolo insieme Protonotario Apostolico. Il perchè, sicrome egli s'ordinò tosto Sacerdite, cantando solennemente la sua prima messa nella Metropolitana la Santa Notte di Natale del 1654. così volle passare alla Lettura Canonica, più diceuole allo stato di Chiesa, da lui abbracciato. Fu ancera, in luogo del medesimo Zio, Consultore del S. Vficio, e aggregato a' Collegi Canonico prima, e Ciuile, e poscia ancora al Filosofico. Dopo molti anni di Cristiane fatiche nella Scuola de Confortatori, ne fu eletto Maestro, prima Sopranumerario, e poscia Ordinario, esercitandone in consegueza alcune volte la suprema carica di Censore. Resse si felicemente il nostro Principato l'anno 1649. econ una pubblica Azione lo decorò, che confermato l'anno seguente si celebrarono nella Sala dell' Accademia in Casa Zoppia i funerali al nostro Notturno, Bernardino Mariscotti, con apparato, Orazion Funebre, e numerose Composizioni. Creato poscia Censore per la terza volta continuò nell' vsficio, sin che fu necessitato di portarsi a Roma, one tra gli Vmoristi, e tra Fantastici a gararichiesto, e in tutti annumerato die saggi insigni del suo valore sia con prose, sia con versi nelle Lingue più nobili, e più comuni. E

M 2

per ver dire, aueua egli tal facondia, e felicita al dire latinamente in pubblico, che fu offeruato non auer'il nostro Archidiacono giammai replicata alcuna di quelle si ficquenti, erudite, culte, e spiritose prefazioni, ch'es soleua premettere nel conferire il Dottorato a verun suggetto, an. corche molte centinaia ne abbia laureato. E quel, ch'è di maggior merausglia, era egli per male disposizioni di lungo contratte, dopo il suo ritorno di Roma diuenuto oltremodo cagioneuole, particolarmente nel capo con manifesto sconcerto di molti sensi, e pure la memoria felice, e l'intelletto lucido, e fermo in modo si mantennero, che le sudette prefazioni furon sempre nuove, e sempre accommodate, e proprie a'Laurean li da lui composte, erecitate Cafa sua un' Assemblea comune a tutti i Letterati, nella quale ogni Giouedi aueuasi va discorso, e vi concorrena chiunque ne auea talento a recitare Melici Componimenti,ed egli alcuna Poesia Toscana graue, ma più spesso Epigrammi Latini vi recitò. Fu di genio aperto, libero, lontano non solo da ogni fingimento, ma eziandio da ogni dissimulazione: e ben lo mostrò in quella grauissima Orazione piena di neruofa eloquenza Eccl. fiastica, da lui detta nel primo Sinodo dell'Eminentissimo Arciuescono Buoncompagni, nella quale ogni periodo spira con socofo, e libero zelo della emendazione del Clero: e in que fermoni, ch'egli ebbe nella Chiefa della Madonna di Galiera de' PP dell Oratorio, in cui spicca a merauiglia vn santo defiderio della salute dell'anime, senza liscio di secolare elo.

quen-

quenza. Ebbe fali, e motti piccanti, acuti, espritosi. La sua Musa, ancorche a lui susse faculisimo il pectare, sembra dina, e sserzata, maccio procedena dalla granica della sentenza, alla quale attese egli mai sempre, disprezzando saggiamente que concetti sioriti, e quelle vane acutezze, che tanto piacciono a poco intendenti. Lascio il nostro Vinto di viunere l'anno 166 i vil di 16 d'Aprile nel 46. di sua eta; e'i suo Corpo su con pompa mediore, giusta i suoi voltimi sentimenti, seppellito nella Ciesa di S. Giouanni in Monte de'Canonii Regolari Lateranosi, e nella Cappella lasciata di gia alla cia de'Berninosi dalla B. Elena dall'Olio, che riposa sotto l'Altare, ou ce la samo si sima Tauola della Santa (ceilia di Rafaello Rimangono di Monsignore Archidiacono Stampati

Il Corindo Fauola Pattorale.

Il Mida Dramma Musicale sotto nome di Giulio Centralbo Anagramma del suo nome.

Nel Libretto intitolato

Le Tenerezze del Sasso

tutto ciò, che và fotto nome di Luccio. E' da stamparsi

L' Orazione Sinodale già detta.

Dilcorsi varj, Spirituali, e Accademici:

Vn giusto volume d'Ode, e Canzon Liriche dalus medesimo dessinato alle Stampe.

Vn'altro grosso Libro di Sonetti, Madriali, Canzoni, e simili.

CAR-

### 74

### CARLO ANTONIO MANZINI

CONTE





L Conte Carlo Antonio Manzini Dottore
Collegiato di questa nostra Patria, e nostro
Accademico Gelato , su anche aggregato
ad altre Accademie , come alla samosa de
gli Vmoristi di Roma , a quella Della

Notte in Bologna, & a quella de Vespettini applicata alle Matematiche, della quale egli fece menzione nelle sue

Ta-

Tauole del primo Mobile stampate l'anno 1626. come si dira fotto. Negli anni 1668.1669. e 1670. dimirom Firenze, oue si trasferi per suos prinati interessi; ma giunto a quella nobile Città, doue i Letterati sono sempre stati da que' Seremssimi onorati, fu ne' primi mesi faito Capo dell' Accademia degli Apatisti (altrone lo chiamano Principe dell' Accademia ) nella quale ragionando in pubblico quasi ogni settimana, oltre le molte Composizioni Poetiche Latine, e Toscane lette in essa, fece 18. Discorsi, o fussero Lezion Accademiche. Elettosi poi quella Nobile Accademia per temporaneo suo Protettore l'Eminentissimo Delci, questi diede la Carica di suo Luogotenente al Conte Carlo Antonio, quale ha fostenuta sino al passaggio a miglior vita di detto Eminentissimo. In tanto in detta Città diede alla luce delle Stampe il suo Duello schernito, e al presente s'intende, che egli ad instanza de' Padri della Certosa fuori di Firenze, habbia spiega-'a La Storia della Vita di S.Bruno gran Patriarca di quela Santifsima Religione, e che in brieue fia per pul blicarla

Le Opere sin' hora stampate dal Conte Carlo Antonio

sono le infrascritte.

1624. Altrorum Simulachra: Epigrammata. Bo.

noniæ Typis donata a Nicolao Tebaldino.

1626. Tabulæ primi Mobilis, quibus noua diri-3endi Ars, & Circuli positionis inuentio, &c. Bono-11æ per Nicolaum eundem.

1650. Della sicura incertezza nella declinatione

dell'

dell'Ago Magnetico dal Meridiano: del modo di terminar l'Ombre Gnomoniche con altre vtili inuenuenzioni . In Bologna per gli HH. del Dozza .

1654. Stella Gonzaga, fine Geographica ad Terrarum Orbis ambitum, & Meridianorum differen-

tias Fractatus. Bononiæ per eoldem.

1660. L'Occhiale all'Occhio, Dioptrica pratica, doue si tratta della Luce, della Refrazione de' Raggi dell'Occhio, della Vista, e degli acuti, che dare si posiono a gli Occhi per vedere quasi l'impossibile, doue in oltre si spiegano le Regole pratiche di fabbricare Occhiali a tutte le Viste, e Canocchiali da osseruare i Pianeti, e le Stelle fisse da Terra, e da Mare, & altre da ingrandire migliaia di volte i minimi de gli oggetti vicini. In Bologna per Gio: Battifta Ferroni.

1665. Le Comete Discorso, &c. In Bologna per

lofteso.

1669. Il Duello Schernito, ouero la Offesa, e la Soddisfazione, Trattato Morale per aggiustare le differenze trà Caualieri, & altre persone di Onore, in ordine alla Pace. In Firenze per Francesco Onofrio.





N CAR-

### 98 MEMORIE DE' SIGNORI



BER-

# C A R L O EMANVELLE

V I Z Z A N I Referendario di Signatura.





[Alla chiarisima Stirpe de' Cattanci del Castello di Vizano sorti l'origine Carlo Emanuelle. Questi nella puerizia stessa mostrò talenti di spirito adulto, mentre nell'età di poco più di due lustri, giuns

non solamente al possesso dell'Umanità, e della Rettorica, ma si rende arcora persettamente căpace della Loica. Si senti si n da quegli anni inuitato dal genio alle Lettere Grecke, nella cegnizion delle quali si andò sempre avanzando con quel progresso, ch' erà proprio della sciettà del suo ingegno. Quindi applicatos allo sudio delle Leggi, ed a quello della Filosofia, ristò così pieramente addettrinate in questa nobile Scienza, che sicigliendo nelle dispute i piu setti la ageneti, secti, secca rimante census, nen che i Gioua-

N

nı stu

#### 100 MEMORIE DE' SIGNORI

ns studenti, ma i più consumati Professori. Ottenuta pertanto in questa Disciplina la Laurea Dottorale cominciò ad impiegarsi nella carica di pubblico Lettore sul nostro Stu. dio, doue si guadagno l'applauso, e'l concor so un suersale, onde fa poi merita nente amme Bonel numero de Filosofi Colligiati. Dinolyatasi perciò la sua fama, venne chiamato dal Senato di Venezia alla prima Catedra di Loica in Padoua, con vno stipendio, che, in corrispondenza del suo merito, era maggiore del consueto. Esercitatosi aduni que in quella celebre V niucrfità per lo spazio d'en triennio, con tanto maggiore ammirazione, quanto che la sua eta non era che di 22. anni, passò alla lettura di Filosofia, vo nendo sempre accompagnato dalle acclamazioni de'piu scgnalati Intendenti; anzi che in dimostrazione della stima, in che trouauasi appresso quella gloriosissima Repubblica ,il Serenissimo Principe l'onorò del Collegio della medesima Città di Padona. Ma fu necessitato ad interrompere il suo felicissimo corso, essendo chiamato da alcuni suoi partecolari, ed orgenti interessi a Roma, doue addottoratosi in Leggi, intraprese il qualificato impiego dell'Aunocati, in oltrandosi a maraviglia in quel concetto, che gli acquistauano la profondità del suo sapere, e'l candore della sua integrità. Offeruato pertanto un talento così singulare da Innocenzio X. di eterna memoria, fu da li a poco duchiarato da lui Augocato Concistoriale. Ne abbandono grammai Carlo Emanuelle, nelle sue più graut, e diuerse occupazioni, le amenità delle belle lettere, che sono gli orna

menti

menti delle dottrine piu ferie, e ben ne diede manifesto indizio in pubblico Concistoro, done orò in lode del L. Felice da Cantalice Cappuccino, con facondia da Tullio. L'accennata carica non folamente gli venne dappoi confermata da Alesandro VII. d'immortale ricordanza, ma di vantaggio fu eletto per Affeffore della Santa Inquisizione, e appresso consegui l'onore de Referendario dell'una ,e dell'altra Segnatura, e vide finalmente riconosciuto il suo merito con un Canonicato di S. Pietro di Roma. Fatico questo eleuatissimo Spirito intorno a diuersi Commentari, ma particolar mente sopra Ocello Lucano, le cui Opere furo da lui trapportate dal Greco in Latino, ed illustrate con Una sposizione colma di dottrine, e d'erudizioni. Sospirò il Mondo la perdita d'un tanto Prelato l'anno 1661 nel quale mori in Roma, e fu sepolto in S. Pietro, dedicatagli la seguente Iscrizione.

Carolo Emanueli Vizzanio Patritio Pononien.
Domi,& Patautjeximio lutis,& Philosophie Consulto
In Vrbe S. Consistorialis Aulæ Aduocato
Ab Alexandro VII. P.M.

Ad munus Aflessoris S. Officij vocato Vrrusque Signaturæ Referendario, & Vaticanæ D. Petri Bassilcæ Canonico Omnibus in muneribus, negotijsque singularem Fidei, Prudentiæ, & essicaes industriæ laudem Sapientissimi Principis judicio consecuto

Cum-

## 102 MEMORIE DE' SIGNORI

Cum que maxime prosperi de co sermones essent,

Et summa expectatio

De medio Virtutis, honorumque Cursu

Morte sublato

Filibertus Vizzanius Comes Bonon. Senat.

Fratri optime de se merito.

Posuit

Obijt Anno Salutis M. DC. LXI.

Atatis fua XLIV.

Si godono di Lui alle Stampe Ocellus Lucanus Philosophus • De Mandatis Principum •



# CARLO GVIDOTTI

लिशिलिशिलिश



Arlo di Gio: Gabriele Guidotti Caualiere di questa Patria su ammeso ne' più verd' anni nella nostra Adunanza; e del 1633. vi su eleuato al grado di Principe. Tempo in cui il nostro dignissimo

Caliginoso Melchiorre Loppio uno de Fondator: aggrauato da infirmità mortale gli conferì gli attestati del suo af-

fetto

#### 104 MEMORIE DE' SIGNORI

fetto verso il Congresso, communicandogli l'voltima sua disposizione (colla quale ci lasciò possia vin pegno eterno del suo amore nel Legato della Nobile Sala, posta nella sua abitazione di Bologna) à fauore, e commodo dell'Accademia. Nell'impresa eretta colnome di Composito hà voluto modessamente accennare, di riceuere dasl'altrui luce i propris splendori. Si leggono sparse ne'libri impresi altuni suoi Poetici componimenti; e fra gli altri nella raccolta dell'Accademia per le Pompe sunebri del mentouato; ma non abbassanza commendato Caliginoso Melchiorre Zoppio.





## 106 MEMORIE DE' SIGNORI



C E-

# CESARE GESSI

ক্ষাত্র হিচ্চ নার্ছ ক্ষ্মিত করেছ ক্ষ্মিত ক্ষমিত ক্রমিত ক্রমিত করেছ ক্ষমিত ক্ষমিত ক্রমিত ক্রমিত



Acque Cefare Gessi del 1568. à di 5: Decembre, hebbe per Padre il Signor Giulio Gessi, per Madre la Signora Valeria segni, per fratelli l'Eminintifsimo Cardinale Berlingiero, & il Senatore, e

Dottore Camillo. Studiò lettere V mane, Rettorica, e Filosofia così attiua, come contemplatiua, si dilettò comporte versi in nosstra lingua con nobil sodezza di concetti. A sue persuasioni s'instituì l'Accademia, si può dire, ch'egli sosse cuna delle principali radici della Sclua Gelata. Ma più d'ogn'altra si senza, s'applicò egli allo studio delle matematiche, nelle quali riuscì con notabil prositto, e singilarmente nelle militari, il possessi propodi Marte; su de Siluio Piccolomini conosi uto su le Galere del Serenissimo Gran Duca, ed amato con assetto non ordinario, Eancorche sosse a lui chiamato in Transsuana in scielta

d'huo-

d'huomini da com nando, si porto egli nondimeno in Vingheria con Siluio Alberg iti, che l'hebbe per compagne sommamente caro. Sottentro Cesare due volte prentamente nell'affedio della Piazza di Strigonia a ricono cer la Batteria di quel Castello, la prima volta con venti compagni, la seconda solo, e molso più ananti, che quando era accompagnato; tornò à riferire lo stesso delle rofe, ne sazio di così generoso ardimento seguitò con gli altri l'assalto dato sopra le di lui relazioni, e nel feruore più ardente del combattimento, volendo egli con atto di memorabil pietà dar aiuto à Gio. Angelo Cartari, che cadeua ferito mortalmente, diede agio à difensori di segnarlo di mira, e colpirlo con Archibugiata nella Gamba diritta, per la quale restò atterrato, ma non spiro l'anima valorosa, se non l'istesso giorno, che i nostri entrarono nella Piazza stessa di Strigonia del 1595. done fu sepolto, come in campo, e possesso di Vittoria. Mori egli munito di tutti i Sacramenti della Chiefa, e col riceunto Giubileo dimostro sin all'oltimo vera picta di Canaliere Christiano. Tutto cicò , che haueua fece dispensare à poueri soldati, e più bisognosi della Gente Italiana, e particolarmente in soccorso de seriti. Fu in honore di lui da' Signori Gelati celebrata vn' Accademia funebre con apparato nobilissimo, ergendo in Tumulo la bellissima Impresa di lui, che era il Monte Palatino con sopraus l'Asta di Romoto rinuerdita à i nodi in foglie di Corniale secondo racconta il Sulmo-

nese nel quinto delle trasformazioni, col nome l'Impreuilo, e col motto; Non expectatas dabit, con intorno vari Arnesi militari, e matematici, e libri delle Scienze, che egli possedeua . Recitò l'Orazione in lode del De fonto il virtuosissimo Giorgio Contenti, l'Indefesso, e ciafcun Accademico, col prender in mano ano de'fopraccennati Arnesi , ò Libri recitò Una composizione Latina, o Italiana, alludendo ad alcuna delle tante Virtu del morto Cefare, che qual Cefare appunto in Armi, ed in Lettere si era fatto conosecre per degno d'applausi in così degna Radunanza, la quale ne stampo libro, & appese in Accademia questo Elogio.

## CÆSARI GYPSIO

Qui Ciuicam industriam integritati, Bellicam Pictati, Arma Literis adiunxerat. Accademico, Disciplinarum Peritia, Moribus, Ingenio, Sapientia atatem pracurrenti

Militi Chaffe, Acieque strenuo, Re in Pannonia mirifice gesta interempto. Accademia Gelatorum

Improuifo fuo Tumulum Honorarium luctuofa

P.

## 110 MEMORIE DE' SIGNORI

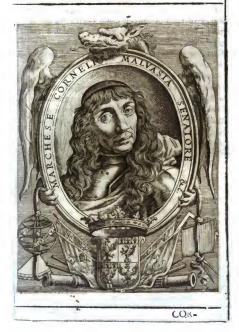

# CORNELIO MALVASIA

Marchese, e Senatore.



Hi desidera vedere accoppiate le perfezicns di generoso Caualiere, legga inquesto tratteggiamento di penna la vita del Marchese Cornelio Maluassa. La Fortuna lo se nascere di nobile stirpe, e di

facultoso patrimonio, ed il merito, e lo spriito peregrimo l'essattarono à i primi possi si negl'impieghi di guerra come ne maneggi di pace. Nacque dunque dalla chiara Profapia de Milualia, che prima fotto il cognome de Signori della Setra possede con titoli, e preminenze riguardeuoli run Cassello di tal nome su'il Territorio di Gubbio per antica inuessitura ali Ottone il Magno, col quale, già set te se oli sono, passò in Italia, conforme più di vino sollorio lasciò scritto: da Gubbio si trasserì in persona di Francesco à Bilogna, che del 1336. vi vvenne Po-

destà

destà. Continuò la descendenza sino a Napoleone, che fortendo impieghi riguardeuoli fotto Gio: Secondo Bentiuogli, prese il cognome de' Maluasia, che per titoli , e gradi molto si rende considerabile . Tra gli huomini riguardenoli di questo Casato, vono su il nostro Marchese Cornelio figlio d' Ercole Senatore, e Nipote d'Innocenzio Decano de' Chierici della Camera Apostolica. Appena vícito fueri della fanciulezza si applico Cornelio allo studio di quelle professioni che secondauano il suo spirito, dedito equalmente all'arme, ed alle lettere . Si scorgea in quella tenera età la grauezza del senno, e pargoleggiaua in anni sì freschi l'indole de Catoni e de Mari, prudenti Senatori, e gloriosi Capitani. Vrbano VIII lo vesti della toga Senatoria appena spogliato della pretesta, dando à diuedere, che al senno, non all'età si conferiscono i gradi, che'l certo preludio di gran wirtu è merito troppo riguardeuole in un giouine di nobil sangue: n s'inganno l'aspettazione del sommo Pontefice, pos iache fatto più adulto Cornelio esfercito la carica suprema di Confaloniero di Giuftizia con gran fenno, e pieta ne'tempi più calamitofi dell'i nostra Città, all'hora, quando la peste nel 1630.fece così gran strage; e fu suo pensiero l'Edificio famoso del Lazaretto fuori di Porta S. Donato, oue si curanano i poneri infictari dal mal contaggiofo: ma erano troppo angustirecinti al suo merito le mura di Bologna, e solo Teatro capace n'era tutta l'Europa. In Germania corse a spargere i primi sudori guerrieri, ed in quella palestra di Marte si affino al

mestiere faticoso de guerra; onde poi sotto la piazza di Lipsia, e nella battaglia di Nerlinga fu veduto intrepidamente adoprarsi. Si dolse, e con ragione l'Italia, che s'impiegaße in paefi stranieri quella Spada, che alla propria sicu. rezza, & alla difesa de' Potentati Italiani piu giusta mente, e con gloria maggiore si doueua impugnare. Il Santissimo nostro Principe Vrbano Ottauo chiamollo al gouerno delle Galere Pontificie col carico di Tenente generaie, ed infieme lo volfe primo Configliero di stato in quel. le torbulenze di guerra, che inquietauano il dominio Ecelefiastico. Consegno in parte al suo valore l'impresa di Castro, onorandolo del comando della Caualleria, ed in tutti i bellici moti, che sotto quel Pontefice succedettero, fu notabilmente impiegato al pari del suo valore. Ceßarono gl'impieghi di Santa Chiefa, col cessar della guerra, onde pote trasferirsi a Militare sotto Francesco Duca di Modena, da cui oltre il nobilissimo feudo di Bismantoua, decorato col titolo di Marchese, ottenne il Bastone del Comando dichiarato Generale della Milizsa, e dell' Artiglieria, nelle quali cariche adempi coraggiosame le parti di prudente, e di forte . Nell'assedio di Cremona gittò con mano risoluta la catenanel Ph, per impedire gl'ostili soccorsi, ed in mezo la tempesta di moschetate intraprese quel periglio, che gl' istessiintrepidi Francesi non osauano d'incontrare : e molto ben se gli conuenne quell'Anagramma litterario, che dal suo nome compose D. Celso di Auersa famoso nelles Stampe.

Р

COR-

## 114 MEMORIE DE' SIGNORI

## CORNELIO MALVASIA CAVALLIER ANIMOSO.

Fù equalmente gloriosa, se ben s fortunatala prigionia, che nell'affedio di Pauia gli accadde per africurare la rairata, e forse la vita a quel gran Francesco, dalla cui libertà, e sicurezza pendea il destino Francese de qua dall'Alpi. Hauca già prima sostenuto per lo medesimo Principe il Gouerno del Finale, & a piedi di Cesare portato bauca il carattere di Ambasciatore. Accompagno L'andata di Sua Altezza in Francia, oue dal Cardinale Mazzarini per ordine del Re Luigi Decimoquarto fu regallato di una bottoniera d'oro tempestata di Diamanti, ed insieme qualificato del titolo di Tenente generale dell' Armi Francesi in Italia: E da lui con ogni prudenza brauamente essercitato . Il Duca Alfonso, the nel dominio di Modona al gran Francesco successe, lo dichiarò Generale dell' Armi di quegli stati; quasi che il figlio godesse di veder consegnato il primo comando à quella mano, che difesa haueua la liberta, e la vita del Padre .

Basterebbero questi satti per eternar cento Eroi, non che il nostro Cornelio, se non volessi anche registrare le glorie letterarie, accoppiando a gli allori le palme, e su gli arnesi militari le masse consuse de libri, posciache non istimolodi minori di quelle, che hò raccontate, il dire quanto sosse con cornelio versato nella Nautica, nella Fortisteazione, e con quanta franchezza possedesse le Matematiche, a segnoche, tutti i letterati d'Europa a lus correuano come Oracolo di

queste

queste arti . Si vedeuano sotto il suo Padiglione sedere quasi discepoli i primi Matematici di que' tempi , e quegl ingegni eruditi, a cui non era compagna la Fortuna, ricourarsi sotto l'ombra di si gran Mecenate. Furono tra gli altri il Ceuoli, l'Amalteo, il Grimaldi, il nostro Accademico Dottor Montagari, e Gio: Domenico Calsini, che poi fu portato a si riguardeuole lettura in questa Vniuerfità, ed hora con grande applauso serue all' Accademia Reale di Parigi . Molto fu eccellente nelle Mecaniche; quindi è che a meraniglia condusse vari Tornei, si in Bologna, come in Modona con tanta intelligenza, e splendidezza, che rese stupore all'Italia in quelle due Città, curiosa, ed attonita spettatrice. Inuitati da si stupende virtù a gara lo ascrissero loro Accademico i nostri Gelati in Bologna, i Fantaltici, e gli Vmoritti in Roma, che tutti ambirono prima di vederlo Principe, che compagno. In quelle adunanze di fludi più ameni fe spiccare la bizzaria, e dolce za della sua Musa, e fra gl'altri poetici componimenti uno si fu la bell'Oda diretta al Co: d'Arcurt, mostrando che si accordano alle Trombe, & a : Tamburi le Cetre, e che il piu bel pregio di Caualiere è il sapere temprare colla spada la penna. Espresse Gio: Battista Giargrandi nostro Accademico questo sentimento in un sonetto in lode del Marchese.

P 2

Non

0.78.7

Sv' la penna, e sù'l brando il proprio lume Marte, e Febo influiro a' tuoi natali: Veggio l'vno di fangue ampi canali, L'altra fgorgar de l'Eloquenza il fiume. Non sà la Fanna al Ciel batter le piume Se da la fama tua non prende l'ali, Non sà la Storia ricomporre Annali Se de' gran gesti tuoi non sà volumi. Già la Tromba, e la Cetra in suon profondo Fà di te ristionar Pelia, e Parnaso. Ma poca terra a sì grand' Eco è vn Mondo. Ch'anche te n'vai del Sole oltre l'Occaso Vate primiero, e Domator secondo

Del Bucefalo insieme, e del Pegaso.

Conobbe molto bene il Marchese Cornelio, che la lettera tura, e la sperienza militare erano nudi ornamenti, se a quelli non si uniua la uvra pietà di Christiano. Quindi è che nel sontuoso Palazzo di Panzano, oltre vari magnissici, e studiose edisci, eresse a Padri Cappuccini un deutot, e spendio Ospria, per quanto permette la pouertà essemplare di que' poueri Religiosi: iui si esfercitaua in atti di umilità non più tudita, e con disprezzo della sua condizione con uniueua con que' relegati dal Mondo, prouedendos dell'abito con cui douea accostarsi al sepoleto. Ogni vuolta che la pietà gli suggeriua diuozione uvedeasi ruirato in quelle solitu.

litudini, intento all'esame della colcienza, essercitando tutti quegli atti di pentimento, che la conoscenza di se medesimo con zelo di Christiano gli predicaua. In somma capagiati tutti i suoi generosi spiritti in sentimenti di deuozione si preparada as quella morte, che dasui preueduta incontrò con grande interpolozza nel 1664. alli 29. di Marzo, in età d'anni 61. lasciando obre i testimoni di guerra, molte memorie di pace registrate in alcune opere letterarie, che sono

L'Enone Dramma, che si recitò nel Teatro Gua-

stavillani .

Vna parte delle Tenerezze del Sasso.

Molti discorsi Astrologici sotto nome di Arteniso Tebano

Gli Afforismi di Luca Gaurico tradotti in latino in

grazia degli Esteri.

L'Effemeride di cinque anni acioè dal 1660. sino al 1665. coll'aggiuntà di molte osservazioni Astronomiche.

Non ancor stampate; sono

La Celinda Dramma.

Le cento figure delle morti violente, col giudicio. Estana preparando l'Esfemeridi per gli anni venturi,

che seguitano le stampate, è molt altre oscruazion.

CF.

# O P. Palaro



Orti Cesare postumo Zoppio per Genitoi Cefare de Melihinre, uno de Fondatori della noftra Accademia, ed Irenea della Batinia Cafa Vizani In eta di fette anni venne dal Sig Co: Roderico

Pepoli di fel. mem. suo Commissario Testamentario collocato nella rinomata Accademia de gli Ardenti, e quind, -- (3)

nel Collegio de'Nobili, e nell vno, e nell'altro di questi Congress, in var recitamenti di Poesie, e d'Orazioni, diede ottimamente a diuedere qual egli douesse rinscire in prografso di tempo. Raccomandato dappoi alla cura del Deth. Andrea Mariani , de celebre ricordanza , refto iftrut. to a segno nella Filosofia, cherapportonne il grado di 16. anni, accompagnato da applaufi non ordinari, e daxare attestazione del suo sapere. Inde intraprese lo studio delle Leggi fotto il Dott. Gio: Battifla Giouagnoni, ed apprefsandosi de già a conseguirne la Laurea (a fine d'incontrar la congiuntura di fuccedere come Privilegiato, per gli Ani renati fuoi, in an luogo vacante del Collegio de Filosofi) riceuc d'anni 18. le insegne Dotterale la seconda volta, nella Patria , e del 49. fu aggregato al medef mo Collegio con sommo giubilo di que Padri Coscritti. Ad imitazione poscia di molti nobili Soggetti et olle parimente laurearsi in Medicina , ancorche non abbia mai maneggiato questa professione, e nel 5 1. fir ide similmente afcritto al Collegio Medico. Moso in tal tempo il Signor Co: Andrea Zani, Zio del Sig. Conte Valerio nostro Principe,e parente di Cefare , dalle I ngolars wirth , e doti de efo , promettendosi di vedere in lui rincuata la foma del preaccennato Melchiorre, il Caliginoso, l'introdusse in questa Adunanza, one ha fatto mirabilmente campeggiare il suo spirito in dinerfe occasioni . Trouandosi ancora nell' Adolescenza, ottenne dall'Illustrissimo Senato con pieno consenso lettura onoraria, adempiendo poi nell'eta preseritta le parti di fe-

stenere pubbliche Conclusioni, e di prima Lezione, conti nuando con molta lode in tale impiego fino al giorno correte, essendo ormas l'anno nono, che và esercitando la rage guardenol lettura delle Morali . Ne premostrati Collegi ha felicemente sostenuto, e tuttania sostiene la vece d'Archidiacono, e fra laureati, e graduati ha promossi più di cento Scolari con fioritissime, ed erudite erazioni. Appagò del 63. il desiderio, che tenena della dignità Dottorale in Leggi, ed ottenne meriteuolmente il luogo nel Co'legio Canonico l'anno trascorso. Venne ammesso all'amministrazione della Gabella Grossa la prima volta in grado di Priore con singolare esempio, e per molti anni ha posseduta la ftessa dignità; anzi , in contingenza d'importantissimo intereße della medefima Gabella , fuegli solo destinato per Roma al Sommo Pontefice Alessandro VII. non effettuandosi poi la missione, per auer egli cooperato all'aggiustamento seguito. Controuertendosi fra Signori Ferraresi, e Bolognesi alcune differenze d' Acque, su uno de gl Inuia ti al Signor Cardinale Piccolomini Ple nipotenziario, il quale offeruo fommamente in Cefare la grauità del discorfo, ela sodezza delle ragioni. Condotto a Roma per Gentiluomo Camerata dal Signor Senatore Carlo Luigi Scappi Ambasciadore straordinario a Nostro Signor Papa Cle mente IX : porse opportunità a quel Cavaliere di valersi de' configli di lui in rileuantissimi affari, e in quella nobilissima Corte seppe cattinarsi la stima, e l'affettto umuersale. Altrettanto in carschi pubblici, come di Giudice de Signori

Anziani, de Tribuni della Plebe, e del Foro de Mercadanti, quanto in privati comprome si, e trattati ha renduto copicuo il suo talento, e pode al refeinte il Decanato
ne Collegi di Filosofia, e Medicina, constitoche ecceda
appena l'atavo lustro. Ha impetrata per Giustizia la Crece de Santi Maurizio, e Lazaro al Signor D. Iacopo
Camillo suo contro figlivolo, così per la servito professa
sempre dalla sua Casa alle Altezze Reali di Savoia, come
per la notizia, ch'es tiene, che S. Donneone, cono de gloriosi Martiri della Legion Tebea, sosse della famiglia
Zoppia, altora nomata Clandia. Più volte e stato votito orare in pubblico, e veggonsi di lui impressi alcuni componimenti sparsi. Tiene diverse materie, che forse un
giorno potrebbono consegnarsi alle stampe.



desta. Continuò la descendenza sino a Napoleone, che fortendo impieghi riguardeuoli fotto Gio: Secondo Bentiuogli, prese il cognome de' Maluasia, che per titoli , e gradi molto si rende considerabile . Trà gli huomini riguardenoli di questo Casato, vono fu il nostro Marchese Cornelio figlio d' Ercole Senatore, e Nipote d'Innocenzio Decano de' Chierici della Camera Apostolica. Appena roscito fueri della fanciulezza si applicò Cornelio allo studio di quelle professioni, che secondauano il suo spirito, dedito equalmente all'arme, ed alle lettere . Si scorgea in quella tenera età la grauezza del senno,e pargoleggiaua in anni si freschi l'indole de Catoni e de Mari, prudenti Senatori, e gloriosi Capitani. Vrbano VIII lo vesti della toga Senatoria appena spogliato della pretesta, dando à diuedere, che al senno, non all'età si conferiscono i gradi, che'l certo preludio di gran virtu è merito troppo riguardeuole in un giouine di nobil sangue: n s'inganno l'aspettazione del sommo Pontesice, positache fatto più adulto Cornelio esfercitò la carica suprema di Confaloniero di Giustizia con gran senno, e pieta ne tempi più calamitosi dell'i nostra Città, all'hora, quando la peste nel 1630 sece così gran strage ; e fu suo pensiero l'Edificio famoso del Lazaretto fuori di Porta S. Donato, one si curanano i poneri inf stars da! mal contaggiofo: ma erano troppo anguftirecinti al suo merito le mura di Bologna, e solo Teatro capace n'era tutta l'Europa. In Germania corse a spargere i primi sudori guerrieri, ed in quella palestra di Marte si affino al

mestie-

mestiere faticoso de guerra; onde poi sotto la piazza di Lipsia, e nella battaglia di Nerlinga su veduto intrepidamente adoprarsi. Si dolse, e con ragione l'Italia, che s'impiegaße in paesi stranieri quella Spada, che alla propria sicu. rezza, & alla difesa de'Potentati Italiani piu giusta mente, e con gloria maggiore si doueua impugnare. Il Santissimo nostro Principe Vrbano Ottano chiamollo al gouerno delle Galere Pontificie col carico di Tenente generaie, ed insieme lo volse primo Consigliero di stato in quel. le torbulenze di guerra, che inquietauano il dominio Ecelefiastico. Consegnò in parte al suo valore l'impresa di Castro, onorandolo del comando della Caualleria, ed in tutti i bellici moti , che sotto quel Pontesi ce succedettero , fu notabilmente impiegato al pari del suo valore. Cesarono gl'impieghi di Santa Chiefa, col cessar della guerra, onde pote trasferirsi a Militare sotto Francesco Duca di Modo. na, da cui oltre il nobili (simo feudo di Bi smantoua, decorato col titolo di Marchese, ottenne il Bastone del Comando dichiarato Generale della Milizia, e dell' Artiglieria, nelle quali cariche adempi coraggio fame le parti di prudente, e di forte . Nell'affedio di Cremona gittò con mano risoluta la catenanel Po, per impedire gl'ostili soccorsi, ed in mezo la tempesta di moschetate intraprese quel periglio, che gl' istessiintrepidi Francesi non osauano d'incontrare : e molto ben se gli conuenne quell'Anagramma litterario, che dal suo nome compose D. Celso di Auersa famoso nelle Stampe.

P

Cor-

## 114 MEMORIE DE' SIGNORI

## CORNELIO MALVASIA CAVALLIER ANIMOSO.

Fu equalmente gloriosa, se ben s fortunatala prigionia, che nell'assedio di Pauia gli accadde per assicurare la ruirata, e forse la vita a quel gran Francesco, dalla cui libertà, e sicurezza pendea il destino Francese di qua dall'alpi. Hauca gia prima sostenuto per lo medesimo Principe il Gouerno del Finale , & a piedi di Cefare portato bauca il carattere di Ambasciatore. Accompagno L'andata de Sua Altezza in Francia, oue dal Cardinale Mazzarini per ordine del Re Luigi Decimoquarto fu regallato di una bottoniera d'oro tempestata di Diamanti, ed insieme qualificato del sitolo di Tenente generale dell' Armi Francesi in Italia: E da lui con ogni prudenza brauamente essercitato . Il Duca Alfonso, che nel dominio di Modona al gran Francesco successe, lo dichiarò Generale dell' Armi di quegli stati; quasi che il figlio godesse di veder consegnato il primo comando à quella mano, che difesa haueua la liberta, e la vita del Padre .

Basterebbero questi satti per eternar cento Eroi, non che il nostro Cornelio, se non volessi anche registrare le glorie letterarie, accoppiando a gli allori le palme, e su gli arnesi militari le masse consuse d'ilino lodi minori di quelle, che hò raccontate, il dire quanto sosse con cornelio versato nella Nautica, nella Fortissicazione, e con quanta franchezza possedesse le Matematiche, a segnoche, tutti i letterati d'Europa a lui correuano come Oracolo di

queste

queste arti. Si vedeuano sotto il suo Padiglione sedere quasi discepoli i primi Matematici di que' tempi, e quegl ingegni eruditi, a cui non era compagna la Fortuna, ricourarsi sotto l'ombra di sì gran Mecenate. Furono tra gli altri il Ceuoli, l'Amalteo, il Grimaldi, il nostro Accademico Dottor Montagari, e Gio; Domenico Calsini, che poi fu portato a si riguardeuole lettura in questa Vniuerfica, ed hora con grande applauso serue all' Accademia Reale di Parigi. Molto fu eccellente nelle Mecaniche; quindi e che a meranigha condusse vari Tornei, si in Bologna, come in Modona con tanta intelligenza, e splendidezza, che refe stupore all'Italia in quelle due Città, curiosa, ed attonita spettatrice. Inuitati da si stupende wirtù a gara lo ascrissero loro Accademico i nostri Gelati in Bologna, i Fantaltici, e gli Vmoritti in Roma, che tutti ambirono prima di vederlo Principe, che compagno. In quelle adunanze di fludi più ameni fe spiccare la bizzaria, e dolce za della sua Musa, e fra gl'altri poetici componimenti uno si fu la bell'Oda diretta al Co: d'Arcurt, mostrando che si accordano alle Trombe, & a : Tamburi le Cetre, e che il piu bel pregio di Caualiere è il sapere temprare colla spada la penna. Espresse Gio: Battista Giargrandi nostro Accademico questo sentimento in on sonetto in lode del Marchese.

P

2

N' la penna, e sù'l brando il proprio lume Marre, e Febo influiro a' tuoi natali: Veggio l'vno di fangue ampi canali, L' altra fgorgar de l'Eloquenza il fiume. Non sà la Fama al Ciel batter le piume Se da la fama tua non prende l'ali, Non sà la Storia ricomporre Annali Se de' gran gesti tuoi non sà volumi. Già la Tromba, e la Cetra in suon profondo Fà di te risuonar Pelia, e Parnaso:

Ma poca terra a si grand' Eco è vn Mondo. Ch' anche te n'vai del Sole oltre l'Occaso Vate primiero, e Domator secondo Del Bucesalo insieme, e del Pegaso.

Conobbe molto bene il Marchese Cornelio, che la letteratura, e la sperienza militare erano nudi ornamenti, se a quelli non si uniua la uvera pietà di Christiano. Quindi e che nel sontuoso Palazzo di Panzano, oltre vari magnissici, e studiosi edifici, eresse a Padri Cappuccini um deuoto, e splendido Ospizia, per quanto permette la pouerta essemplare di que' poueri Religiosi: iui si esperitaua in atti di umilia non più udita, e con disprezzo della sua condizione conuiueua con que'relegati dal Mondo, prouedendosi dell'abito con cui douca accostarsi al sepolero. Ogni volta che la pietà gli suggeriua diunzione vedeassi ritirato in quelle so-

litudini, intento all'essame della colcienza, esfercitando tutti quegli atti di pentimento, che la conoscenza di se medesimo con zelo di Christiano gli predicaua. In somma canogiati tutti i suoi generosi spiritti in sentimenti di deuozione si peparasa al quella morte, che dasui preueduta incontrò con grande intrepidezza nel 1664. alli preueduta incontrò età d'anni 61. lasciando obre i testimoni di guerra, molte memorie di pace registrate in alcune opere letterarie, che sono

L'Enone Dramma, che si recitònel Teatro Guastanillani.

Vna parte delle Tenerezze del Sasso.

Molti discorsi Astrologici sotto nome di Arteniso Tebano

Gli Afforismi di Luca Gaurico tradotti in latino in

grazia degli Esteri.

L'Effemeride di cinque anni cioè dal 1660. sino al 1665. coll'aggiuntà di molte osteruzzioni Astronomiche.

Non ancor stampate; sono

Le cento figure delle morti violente, col giudicio.

E staua preparando l'Effemeridi per gli anni venturi, che seguitano le stampate, e molt altre oscruazioni.

CE-

118 MEMORIE DE'SIGNORI

# CESARE ZOPPIO

EXEREN



Orti Cefare postumo Zoppio per Genitori Cefare de Melchiorre, cuno de Fondalori della mostra Mixademia, ed Irenea della Ratrixia Casa Vizani. In età di sette anni evenne dal Sig Co: Rodenco

Pepoli di fel. mem. suo Commissario Testamentario collocato nella rinomata Accademia de gli Ardenti, e quind;

...1

nel Collegio de'Nobili, e nell vno, e nell'altro di questi Congress, in var recitamenti di Poesie, e d'Orazioni, diede ottimamente a diuedere qual egle douesse rinscire in prograsso di tempo. Raccomandato dappoi alla cura del Doth Andrea Mariani , di celebre ricordanza , resto istrut. to a segno nella Filosofia, cherapportonne il grado di 16. anni, accompagnato da applausi non crdinari, e dazare attestazioni del suo sapere. Indi intraprese lo studio delle Leggi forto il Dott. Gio: Battifta Gionagnoni ,ed apprefsandosi di già a conseguirne la Laurea (a fine d'incontrar la congiuntura di succedere come Privilegiato, per gli An. renati fuoi, in con luogo vacante del Collegio de Filosofi) ricenc d'anni 18. le insegne Dotterali la seconda volta, nella Patria , e del 49. fu aggregato al medef mo Collegio con sommo giubilo di que'Padri Coscritti. Ad imitazione poscia di molti nobili Soggetti a olle parimente laurearsi in Medicina , ancorche non abbia mai maneggiato questa professione, e nel 51. siride similmente ascritto al Collegio Medico. Moso in tal tempo il Signor Co: Andrea Zani, Zio del Sig. Conte Valerio nostro Principe,e parente di Cesare, dalle Ingolari zirtu, e doti di effo, promettendosi di vedere in lui rincuata la fama del preaccennato Melchiorre, il Caliginoso, l'introdusse in questa Adunanza, oue ha fatto mirabilmente campeggiare il suo spirito in dinerfe occasioni . Tronandosi ancora nell' Adolescenza, ottenne dall'Illustrissimo Senato con pieno consenso lettura onoraria, adempiendo poi nell'eta preseritta le parti di se-Renere

Anziani, de Tribuni della Plebe, e del Foro de Mercadanti, quanto in prinati comprome si, e trattati ha renduto cospicuo il suo talento, e vode al presente il Decanato
ne Collegi di Filosofia, e Medicina, contattoche ecceda
appena intanolustro. Ha impetrata per Giustizia la Crece de Santi Maurizio, e Lazaro al Signor D. Iacopo
Camillo suo contro figlinolo, così per la servira prosessa
sempre dalla sua Casa alle Altezze Reali di Santia, come
per la notizia, ch'es tiene, che S. Donneone, cono de gloriosi Martiri della Legion Tebea, sosse conacione
Zoppia, altora nomata Claudia. Più volte e stato votato orare in pubblico, e vegeonsi di lui impresi alcuni componimenti sparsi. Tiene diurse materie, che forse un
giorno potrebbono consegnarsi alle stampe.



## 122 MEMORIE DE SIGNORI

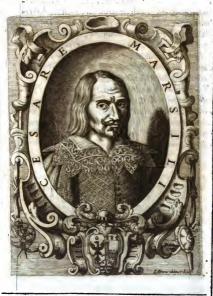

CE-

# CESARE MARSILI





Er nobilitare le Virtù più peregrine ,e fublimi nacque l'anno 1592. Cefare Matfilj, la di cui F amiglia in Bologna non folamen te è annouerata frà le più nobili, ma eziandio è Patrizia. Questi da gli anni più te-

neri applicato a gli sludj più ameni su tanto vago dellematematiche Discipline, che alzatosi in età più adulta alla prosonda cognizione dell'Astronomia, & Astrologia, coltiuò le amicizie de' maggiori prosissori di si belle sacultà; E particolarmente del Magini, del Valcsio, dell'Argoli, dell'Abbate Castelli, e del Galilci, da' quali in progresso di tempo su sconto per tanto versato, & intendente in quelle, che gli comunicauano à vicienda le loro satiche, e proponendogli allo spesso dissicultà, godeuano d'valire i di lui pareri con cuidente dimostrazione di ssima non mezzana. Essendo egli conosciuto d'ingegno sioritissimo mi tutte le più belle Dottrine non tanto da' Letterati stranieri, quanto an-

Q

che

che da quelli della Patria, venne eletto Principe dell' Accademia de Signori Gelati, doue die saggio della stima ch' ei fece d'un tanto onore allor che douendo in Giostre di rincontro, nelle quali era valorosissimo, far pompa del suo spirito, presentatasegti la congiuntura del Torneo d'Amore Prigioniero in Delo, hebbe in tanta offeruanza la sua Accademia de'Gelati, che non solamente ne fece ostentazione col portare ne gli Scudi di quelle compaese la sua Impresa stessa Accademica, ch'erano le Plesads col motto Fulgore dat Algor, & il nome di Torbido. Ma fece destinare all' Accademia in quel maestoso Teatro un palco appartato, a fianco di quello de' Signori Cardinali Legato , e Arcinescono. Fu ancora arrolato nelle celebratissime Accade mie della Notte, e de' Lincei. Perciò a cagion di questo Usana di sopraporre all' Arme sua una Lince in oro, corca nata di Lauro. Fauoreggiaua non ordinariamente i Latterati grandi ; e si fece parimente rinerire Mecenate di smili Soggetti di tenue fortuna. Hebbe in Cafa di lui il suo primo ricouero in Bologna il poi Marchese Gaufrido. E per sua procura su conceduta dal Senato la Cattedra delle Matematiche al P. Bonaventura Caurliere, soggetto dell'eminenza vniuersalmëte palese.Nel bil mentre ch'egli trauayliana alla cultura di molte sue fatiche, composte per impulso di genio, le quali dare intendeua alle stampe per vantaggio della Repubblica litteraria, Morte intempesti. ua lo colpi, giunto appena all'anno 4 1 dell'età sua, & heb. be sontuosa sepoltura in S. Petronso, doue nella Cappella

tutta via de' Signori Maifilj si legge in vn porfido a ca ratteri d'oro scolpito l'Epitasio qui sotto impresso.

Virtutis Opus
Venerare Viator tub hoc Lapide:
Secuatur hic Triumphus Casfaris Maishin

Fatorum beneficio, frerus

Coegit Mortem vt Coeletem illi gloria m

Si genus se Ortum queris interfega Martis luctum,

Qui

Ab auris illius Heroibus prereptas sibi laurus

Dolet; Si indolem, Equestris disciplina curis famam ornauerat

Bononielis hie Celar Si dotes ingenii, Coclefte huic Marfillo Phantalma erat. Totus enim ab elemenus obstructus sublimauerat

Omne studium in Astroiam naturam Et Legem.

Conjec quales fuerint illius affectus quando Syderum Aeternitatem pro centro (ib) dellu auetat Nobis, & Academia Lynceorum Abfuit

Ætatis anno Quadragelino primo
Et faluris noftra: 1433
H.nc Helena prifsima Vxor
Et vna Annibat Polthumus
In hoc lap de æternum
Lapidefcete voluerunt

Opere Manuscritte.

Le l'auole Astronomiche. Vn Trattato del stusso del Mare. Dello Spechio Vstorio.

C.F.

## 126 MEMORIE DE SIGNORI



C 4-

## CARLO GESSI

Referendario di Segnatura.





Onfignor Carlo Gelsi fu figlio del Senatore, e Dottore Camillo Gelsi, e della Signora Laura Barbazzi, fu Nepote dell' Eminintifi imo Cardinale Gelsi, e di Cefare fratello di fua Eminenza.Studiò egli in fua

giouentù lettere humane, e rettoriche nel Collegio, ò sia Accademia de gli Ardenti detta del Porto, sotto i documenti del Precettore Gio: Domenico l'api eccellente Maestro di quei tempi; sui sostema conclusioni pubbliche, e poetò in inpua latina con nobile facilità, srequentò pei l'Accademia de Gelati con eserciz sodabilissimi; s'applicò alla Filosofia, & alle Leggi, in cui riuscò non ordinariamente, prese la laurea Dottorale l'anno 1631. di Febraro, e per nota bil caso d'estrazione à sorte hebbe dal medessimo suo Padre Senatore, e Dottore Collegiato le Insigne Legali, accidente non però nuouo in Casa Celsi, pontre Canalo si si la Le

dre di lui le hebbe dal suo Zio Paterno Antonio Gessi Dott. celeberrimo, il quale pure con simil euento le confereal fe glio Valerio . Fu Carlo Abbate di S. Giuliano di Como e Preposito di S. Maria, & Elisabetta di Brescia, honorato dal Zio Cardinale di questi titoli. Si come ad instanza dell'istesso fu fauorito ancora della Prepositura di Bologna dall' Arcinescono Cardinale Lodonico Ludonisio. Nel principio del 1633. passo a Roma in Casa del medesimo Zio Cardinale, e poco appresso con applauso di tutta la Corte vesti l'habito di Prelato, e propose cause nell'una, e nell' altra Signatura di Giustizia, e di Grazia con somma sua lode. L'anno 1634. passò al Gouerno di lesi, e dopo alcuni anni al Presidato di Montalto nella Marca. Indi al Gouerno di Fermo , in tempo del quale morì il Signor Cardinal suo Zio, ed egli si porto per tal occasione à Roma per breue tempo dell'anno 1639. tornò dopoi ad esercitare il suo Gouerno de Fermo, doue pianto l'Accademia de gli Erranti insieme col Fratello Berlingiero Senatore con tanta Sodisfazione di quel Pubblico, che gli eresse una Lapida su quella Piazza con inscrizione di questo tenore, & c.

D. O. M.
Carolum Abbatem Gypfium
Quem, amores omnium concillantem,
Patris coluit loco
Et ob inflauratam Academiam,
Altorem Virturis habuit

Fir-

Firmana Ciuitas,

Complexa vt Filium cum Berlingerio fratre Suorum numero Ciuium accenfet, Rata Leones Cypfios Aquilæ fuæ pulchre Copulari,

Tabulam hanc rei testem ponit Accepta beneficia scribens in Marmore Nempe quia Cordi antea scalpro Caritatis Insculpsit

Anno Sal. M. DC. XLI.

Dopo il Gouerno di Fermo esercitò quello di Ancona alcuni anni, ma con poca sanità , per lo che ottenne da N.S. licenza di potersi portare alla Patria per curarsi con parere de' Medici migliori; venne, si curò, e ritornò in miglior sanità; intesa del 1641. di Settembre l'entrata del Serenissimo Duca di Parma nello stato Ecclesiastico, sollecitò il suo ritor. no in Ancona per ritrouaruisi all'occorrenze in Persona dopo essere stato in Bologna alcuni mesi. Paso dipoi al Gouerno di Camerino, per modo di proussione, con semplice lettera dell'Emmentissimo Padrone, che meditaua valersene in carica più riguardeuole, ma fratantto manco N.S. Vrbano VIII. fu eletto Innocenzio X. e pochi mesi dopo l'elezione di questo, l'istesso Monsignor Carlo, che ricadde nelle sue pri-Pine infirmità, mori con fentimento dolor ofo di tutti quelli, che lo conobbero, ornato non solo di molta dottrina, e sapere, ma insieme arricchito di molte, anzi di tutte le Virtu, che

#### 130 MEMORIE DE' SGNORIE

si possono desiderare in un dignissimo Prelato. Mori nel 1644. con sentimenti non ordinari di Christiana pietà, e con lasciar in Testamento grandi, e numerosi legati pi. Fu depositato in quella Chiesa di S. Gio: de Padri dell' Oratorio, e resto la menoria de meriti di lui stampata nell' animo di tutti i buoni.



## C A R L O MALVASIA

CONTE.





sia, discende il Conte Carlo, del quale, ancorche viuente, non si può non fare per hora breue commemorazione,

R

C0793

come d'uno de' vecchi della nostra Accademia, ed anche taluolta Principe di essa. Mostrò questi ne' primi anni genio vario, & indifferente non meno, che a gli effercizi Cauallereschi, all' Arti migliori, onde attese con prositto alla Mufica, of al suono di vari stromenti, alla Chimica, all' Architettura, all' Astronomia, alla Pittura, ed alla Poesia, operando in ciascuna con lode, ed in questa dando così gran saggio allora, che anche fanciullo, seppe restringere in un giudizioso, e bel Sonetto e la composizione, e il memoriale solito porgersi da' supplicanti per l'aggregazione a gli altri Signori Accademici. Fatto adulto , passando dalle lettere V m sne alla Filofofia , indi alle Leggi , volle riceuere in quelle la Laurea Dottorale, conferitagli con parescolare, e ben longa Orazione dal Gran Claudio Achillini, che di questo Soggetto si professò sempre parziale, e nelle Belle Lettere Maestro. Passatosene alla Corte di Roma, fu caro, e famigliare a gli Eminentissimi Spada, e Ginetti, e gli hebbe presenti a' discorsi, che fece nelle Accademie de gli Vmoristi, e de' Fantastici, de' quali anche poco dopo d'esser aggregato, tenne il Principato. Per la guerra di Castro, accomodandosi alle congiunture del Tempo, serue in grado di venturiere, e per Camerata il Marchefe Cornelio Malualia, suo Cugmo, Luogotonente Generalo delle Galere Pontificie prima, poi della Cavalleria fotto Ca-Aro, al Mongiousso, Orc. dando in tutte le occorrenze fegni manifesti del suo a alore. Infermatosi a morte, propoje di farsi Ecclesiastico, il che segui poscia, succedenda per

Coadiutore nel Canonicato della Cattedrale al Conte Gio: Battista, suo parimente cugino, addottorato anche mello steljo tempo, & aggregato, come famoso, al Sacro Col. legio de Tealogi. Successinamente ripigliando sul pubblis co Studio l'antico essercizio de' fuoi Antenati, massime d' Anton Galcazzo famoso Iurecon sulto, come dal Volume stanipato de suo Consegli, prese vina lettura legale, e fu dopo un quinque no posto per concorrente al Merenda, condotto dalla Primaria di Pauia Eminente in Bologna, por. tandosene in modo, che à quel grand'huomo non hauesse ad inuidiare il concorso, e dal Reggimento si vedesse ben presto rimunerato con dupplicato augmento in vn sol giorno. Egli in tal guisa impiegato, e gradito gode starsene in Patria, ancorche altre volte inuitato alle Letture prima. rie di Padona, e di Pania, amico della quiete, e nemico affatto d'oftentazioni, e di lodi, fuori che di quelle che attende vin giorno da suoi scritti in vari generi, che spera far comunicon le stampe, non hauendo altro fuore per ho ra, oltre i fogli volanti, che l'Oda in lode de Signori Ve. neziani, i duoi Idilii; il Fiore Coronato, & Amor Convinto, e non so qual fragmento di materia Astrologica , à lui tolta , e da altri à le ftesso attribuita & c. Opere da stamparsi.

Institutiones Iuris Ciuilis noua methodo expositæ Ponderationes Iuris

I ractatus de lure Tertij.

Confutationes subtilitatum Vaconij à Vacuna.

Noua

#### 134 MEMORIE DE' SIGNORI

Noua expositio Inscriptionis: Alia Lelia Crispis. Le Vite de' Pittori Bologness, duo Tomi.

Lo Spirito della Contradizione confutazioni di cento missime, riceuute, & approuate per vere.

Delle Lettere Pittoriche.

Lettere in varij generi.

Il Panteone in Pindo Madrigali sopratutti i Santi dell'Anno

Saggio di Poesie varie.

Quartetti giocofi.



## CARLO AMADIO

PRIORE





Città Regina del Mondo, e nel famojo Collegio Romano resto pienamente ammaestrato nell'V manità, e nella R.-

tori-

torica, ottenendone per Precettore il P. Gio: Francesco Flo ramonti, soggetto di rinomanza superiore ad ogni espres. frome. Indi s'introdusse nella Filosofia, e nelle Matematiche, applicandosi in particolare alla cognizion della Sfera, e della Geografia, dando sin d'allora a divedere, altrettanto ne gli studi graui, quanto nelle amenità delle Muse l'ecrellenza delle sue doti. Ha per lo piu esercitato l'ingegno nel. le Poesie, rendendosi, con rara vnione, ammirabile ne' componimenti graui, e ne giocosi, che perciò in questi si è fatto specificamente conoscere di stile così viuace, e così ricco di sali, che è stato ragioneuolmente acclamato frà migliori. In quegli per Musica è più che mediocremente stimato, e tanto maggiormente per l'intrinseca perizia ch' ei tiene di quella Disciplina; il perche le sue Can cate sono state richieste, ed vdite con ammirazione da più d'ou 1 Principe; anzi lo stesso Clemente IX. Sommo Pontefice, di gloriosa ricordanza, si compiacque di ascoltar replicatamente nella propria camera alcune serie composizioni di lui ridotte in musica . Dall' Altezza Serenissima del Sig. Duca di Neoburg è stato con esticaci istanze inuitato alla fun Corte, nutrendo questo Principe un viuo desiderio di godere vn Virtuoso di merito eminente. Ha impiegata Carlo felicemente ancora la pinna nelle Profe, ed hà composte, e recitate alle voite alcune Orazioni, e Panegirici, ed vno singolarmente da giouinetto in morte di Vrbano VIII. di eterna memoria, laonde nel fiore dell' Adolescenza si fe riputar già maturo nell'eloquenza, e nelle Dottrine.

Trouasi

Trouasi aggregato, a diuerse Accademie, cioè, oltre alla nostra de Gelati, a quellé de gli Sterili, de gli Assorditi de solleciti de gli Scomposti, de gl'Illuminati, e ad alcune altre. Viene frequentemente importunato da principali stampatori di Venezia per la pubblicazione delle sue Opere; ma come quegli, che sino ad ora non si e lasciato allettar troppo da Torchi, ha loro consegnato solamente

Venere inuidiofa.

I due Coralbi. Drammi

Orazion funebre in morte del Signor Co: Bartolomeo Fabri Prefidente, e Configliere a latere dell'Alte. za Serenifsima di Parma.

S'imprimeranno in brieue.

Vn Volume di Sonetti.

Componimenti Drammatici.

Poesie giocose.

Panegirici diuerli.

Giudicio di Paride, Poemetto Eroicomico.

La Fida Mora. Dramma.



ER-

## ERCOLAGOSTINO

BERO

CONTE.





L Co: Ercol Agostino di Francesco Betò Bolognese passò l'eta sua verde nel Collegio de Nobili de PP. Gessuti, done con celerità incredibile, come dedito agli studi, dai primi rudimenti delle Lettere,

incaminossi alle Scienze più sode della Filosofia: indi per non deuiare da suoi nobili, ed antichi Proaui, che furono

giurs

Giurisconsults famosi , e litterati insigni , si trasferi all' Vniuersità di Fermo ad apprender le Leggi. Poscia auanzatosi ne gli anni più robusti, vago di applicazioni più diletteuoli, si diede alle belle Lettere, alla Poesia, ed all' Astrologia; nelle quali scienze riusci, per la fecondità del dire , eccellente : e portandosi in Piemonte alla Regal Corte di Sauoia, che fu sempre mai l'Asilo de gli Spiriti più eleuats, mostro, che non crano incompatibili le Lettere, e l'Armi, mentre che nelle aperte Campagne fucosì disposto a queste, come fu pronto a quelle nelle Accademie più celebri; perloche ottenendo dalle Reali Altezze in varie occasioni non ordinarie dimostrazioni di stima , decorato di Dignita, e d'Onori, paso in Francia, doue pure in attestato de suoi rari talenti, fu enorato del Breuetto di Gentilhuomo della Camera di quel Re. Ritornato poi in età più auanzata alla sua Patria, benche angustiato dalle cure domestiche di sua Casa, e da i litigiosi trauagli del Foro, fece in ogni modo vedere, che vno spirito nobile non soggiace a legami si stretti pouche pratticando co' Litterati piu ingenui, & esercitandos ne Congress più dotti, seppe coll'als della fua penna spiegar libero il volo per lo Cielo delle virtù . Orò più volte in pubblico, massime nell' Accademia celebre de Gelati con universale applauso, sostenendo in quella le Veci di Principe; e fra diuersi suoi componimenti Amorosi,& Eroici, de quali potria formarsene un volume, viuono ancora nelle memorie Accademiche.

Amor Trionfante, Epitalamio per le nozze del

#### 140 MEMORIE DE' SIGNORI

sig. Marchele d'Este con D. Margherita di Sauoia. Applausi del Sole, Panegirico in lode di Carlo Emanuelle II. di Sauoia. Stampati in Torino.

Riproua d'Amore, Discorto in diffesa di detto.

Stampato in Bologna.

Cagioni Fisiche degli Essetti Simpatici, ed Antipatici, Trattato inscrito nelle Prose de Signori Gelati. E questi sovo saggi d'altre materie più vooluminose, che gli restano, per dar alle Stampe, se lo permetterà la sorte, cuè

Vn Volume di Profe,

doue si contengono alcuni Discorsi di materie curiose.

L'Astrologia Mascherata,

opera in cui s'includono varie osseruazioni.

I Tiranni d'Italia,

Volume, he abbraccia le memorie di molte cose notabili.

Opere tutte alle quali ei và prestando l'voltimamano, per lasciar al Mondo nell'voltimo de suoi anni se non altro, qualche dureuol testimonianza almeno de suoi voirtuos cessumi, in quella gussa a punto, che il Ginebro da lui eretto per Impresa nell'eta più incanutita del Verno, porge al Mondo frutti più copiosi, più odorose fragranze di sessissimoni



FRAN-

## FRANCESCO CARD. BARBERINI

Decano del Sacro Collegio.





locati in vn sontuoso domicilio, hanno in tutti i generi

pe

per seruizio degl' ingegni pronte le cognizioni di ogni sapere. I Signori Accademici della Crusca prima, che Sua Eminenza westisse la Porpora, le tributarono gl'inshiostri con la dedicazione del loro Vocabulario Toscano; e nel Sommo Pontificato del dottifsimo Vrbano Ottauo, Sua Eminenza, ben degno Nipote di così gran Zio, riempi di varie lingue la sua famosa Libreria Barberina, nella quale con perenne accrescimento qual si voglia opera, che vi è raccolta, si deue pregiare di esfere inalzata in vn gloriofo ricettacolo a vista della posterità. Sapranno i secoli auuenire, che vona continua applicazione con perpetua vigilanza ne gli affari pubblici si trouò nel Cardinal Francesco, il racconto delle cui virtu può esere adequatamente spiegato da chi porterà essempio in un Principe Ecclesiastico ripieno di singolar decoro, e di venerazione. Così non ha hauuto tempo di comporre Libri, mentre, operando azioni degne di sempre viua memoria ha dato materia, che di quelle ne siano composts. Egli è stato ancora in altra maniera sommamente benemerito della Repubblica Litteraria, perche hà voluto, che molti manuscritti sieno moltiplicati con le pubbliche Stampe, & alcuni di loro nella lingua piu commune trasportati. Le due Legazioni a Latere che l'inuiarono alla Masstà Cattolica, & alla Christranissima per la Pace d'Italia, fecero corerre per tutte le Proumcie l'applauso de suos manegos, e la sua Porpora furiconosciuta degna di auuicinarsi a quelle di due gran

Coro-

#### ACCADEMICE GELATION

148

Corone. Hora tiene il posto di Decano del Sacro Colle. gio, che insteme porta unito il Principato di Veletri, & ogni uno osseria, che la canutezza è il minor pregio, che inuiti i ricuardanii alla Venerazione di Sua Eminenza, la quale sta gli altri titoli benignamente si compiace di quello di Protettore di questa Accademia.



Countries by Google

#### 144 MEMORIE DE' SIGNORI



FVL-

## FVLVIO TESTI

Conte, e Caualiere.



On tanta felicità maneggiò il Co: D.Fuluio
1 csti, le materie Poetuhe specialmente
nella composizione dell'Oda, che la di lui
Patria non sa inuidiare nè i Pindari d
Thebe, ne gli Horazi à Venosa, per haue

egli raccolto nel nostro idioma le più scielte gemme, sparse ne' Mari della Lirica Greca, e Latina Poesia; Nel suo stile si mostra eleuato senza tumidezza, chiaro senza basseza, sigurato senza freddure, elaborato senza astesta zioni, tenero senza lasciuia, accoppiando in somma la grauità, e la piaceuolezza, che al parer de' Maestri sono le due singolari bellezze di qualsuoglia scrittura; Applico dunque alla nouità del comporre in genere d'Ode, battendo spedua mente questa disticile strada non per l'auanti così gloriosa mente pratti ata; n'ciò venne con assettuosi stimoli per-

Γ

#### 146 MEMORIE DE' SGNORIE

suaso, ed inanimito da Monsignore Virginio Celarini suo diletissimo Amico, e degno sprone del di lui Pegaso, che col suo fino giudizio ottimamente congetturo, con qualaure di fama douessero volare le di lui carte, doue hauessecoltiuato un tal genere di Poesie, ne andò guari, che pubbli candolo alle stampe, traendone le meritate acclamazioni, vidde i parti del suo bel Ingegno crescere viè più sempre di pregio , potendosi vantare coll' Epigrammista Marziale d'hauer vditi i propri Encomj viuendo, fortuna di pochi, ancorche dopo le ceneri; Ma perche oltre l'ornamento delle lettere portana ancora in se stesso nobiltà, e rettitudine di costumi, s'insinuò nella grazia de Serenissimi Principi d'Este, i quali, benche la virtu sola, giusta il verso di Silio, sia l'unico premio di se medesima, lo riconobbero nondimeno con riguardeuoli cariche, ricordandosi forse del beneficare i seguaci delle scienze, per auniso del gran Tolomeo, the propose premi non ordinari, e a quelli, the trauagliandosi nelle lotte s'ongeuano co'liquori spremuti dalle bacche della pianta di Pallade , e a quegli altri , che faticando su i libri, per dichiararsi amatori di questa Dea, portano sul viso i pallori delle frondi a lei consecrate; Egli dunque dalla Serenissima Casa d'Este su spedito a Roma in officio d' Ambasciadore al Pontesice Vrbano VIII. in oc. cafione della morte di Gregorio XV in Germania all'Imperador Ferdinando , e in Ispagna alla Maestà Cattolica , le quali funzioni tutte egregiamente essercitò, riportandone encomj, & onori, massimamente dal Monarca delle

spagne, che per lasciar memoria del sublime concetto, in cui lo teneua, gli conferi con ogni pompa cospicua il titolo di Conte, e l'illustro con la sacra marca di Caualiere di S. Iacopo, con annessa vna Commenda, dignità in sommo grado qualificate; Terminate alla fine con faustissimoriuscimento le Legazioni , rimanendo il Tago ammirato, che più preziose degli ori , ch'ei nel suo letto feconda, oscissoro le catene di bocca a questo Gallico Alcide. Feritorno alla Patria, nella serie de viaggi in qualsiuoglia Città per doue passasse incontrato con superbi corteggi, e accolto con sontuosi apparati ; Peruenuto a Modena, non si può esprimere il giubilo aniversale, che sentirono que' Popoli nell'arrivo d'an lor Cittadino, ne si po Sono dar ad intendere le liete dimostrazione del Duca suo Signore, che continuò in maggiormen te esaltarlo, regolandosi negli ardui trattati con le di lui riflessioni politiche, dipendendo totalmente dalla di lui fedeltà, e configli: Così hauuto per tutto in gran considerazione, e con multiplicità d'Elogj applaudito, fu ancora riceuuto nel numero de'nostri Accademici , a' quali in rendimento di grazie scrisse la lettera di questo gentil tenore.

Ill.mi SS.ri miei SS.ri Col.mi

Ilà chele SS. VV. Ilustrifs. si sono compiacciute

I à chele SS. VV. Ilustrifs. si sono compiacciute
d'aggregarmi al lor numero, e d'esaltare vn
poco merito con vn grandissimo honore, io vengo a renderne loro ossequentissime grazie, & a
consessar per gratitudine quel debito, che non poss

T 2

fo pagar per debolezza. Imparo con quetta occa sione a non marauigliarmi più, che le nostre mani si faccino così calde nel trattar la neue, ch'è canto fredda, poiche nel punto, ch'io entro frà i Gelati, sento verso le SS.VV. Illustrifs accendermi di così feruida diuozione; Dirafsi, che la mia penna, stiraci chiando i concetti, dà nelle freddezze, che impropriamente, e con isuantaggio comincio a valermi del ritolo di Gelato; Compatifcano le SS. VV. Ilhaftris. il giudicio, che gonfio de'loro fauori vacilla per ambizione, e si ricordino quanto sia difficile il reggerfi a chi non è per prattica auuczzo a caminar ful Gelo; Bacio alle SS. VV. Illustrissime riuerentente le mani.

Delle SS. VV. Illustrifs.

Di Modona li 23. Aprile 1642.

Deu. mo & Obblig. mo Ser. re D. Fuluio Testi

In cotal modo lufingaua la Fortuna con la ferenità del sembiante il Conte Fulnio, quando all'improniso glie lo fece scorgere nanoloso, e solo credo si lasciasse afferrare da hu per le chiome, perche poseia els seruissero di ritorte, che lo tratestroin con cartere infelice; lo direi, che questo fu più rofto per lui, dedito alle Muse, con sequestrarsi dal commer cio de gli huomini, che con andar auninto frà i lacci, dua-

#### ACCADEMICA GELATION I

mando Tertulliano la prigionia de laggi vin non so quale diuorzio

Auseramus carceris nomen, secessium vocemus. Ini credo, che tuttoraccolto in se stesso maggiormente s'internasse ne gli studi da lui frequentati, imitatore del bombo ce, che sa theatro delle sue maraugue la prigione, doue si chiude; Finalmente la morte i tregi di si grand huomo più lungamente sosserio non potette, onde ci mancò, e lascio Erede il Mondo de' tesori della sua Penna, che tutto giorno ruanno per le mani de'Letterati, e son questi.

Parte prima, seconda, e terza delle Poesse Li-

riche.

L'Isola d'Alcina Tragedia.



FRAN-

#### 150 MEMORIE DE' SIGNORI



11/1/1/1

FVL-

# FRANCESCO MARIA CACCIANEMICI





t Rampolli delle Profapie grandi porgono in tutti i fecoli preziosi , e maturi frutti di gloria. Il nostro Congresso ha weduto werisicare questo assioma nella persona di Francesco Maria,che wscito dall'illustre,

benche ora estinta Famiglia Cacciancinici, seppe spargere raggi luminosissimi di Vittu. Merita questo Cognome
d'esser registrato a caratteri etterni, e di non perir tra le
tenebre dell'oblio, auendo somministrato al Mondo Cattolico nel Pontesice lucio Scoondo, prodotto dal glorioso
Ceppo di questa stirpe, cuna vera Idea di persezioni. La
santità della di lui cuna no meno celebre, che l'onore del Sacerdozio Supremo, illustrò, e il Vaticano, e la nostra Patria ne' torbidissimi tempi del 1144. ne' quali Santa
Chiesa lo vude sublimato nell'Augustisima Sede del Prin-

cipe

cipe de gli Apostoli. Non si mostrò tralignante da sì feconda pianta Francesco. Succhiati ne primi studj i sapori dell' Eloquenza, dedicò poscia adulto alla giocondità delle Muse Italiane la dolcezza della sua ammirabil facondia. Aggregato a questa famosa Adunanza, quantunque la di lui modestia gli facesse eleggere il nome di Tenebroso, furono però risplendentissimi i lumi del suo eleuato ingegno, che vi apparirono. Nel secondo Volume delle Poesie de Signori Gelati, ch' ebbero l' impressione del 1597. s'ammirano consacrate all' immortalita le nuezze del suo Poce tico stile, e nella raccolta de' Componimenti Funebri per la morte del Sig. Cefare Gelsi nostro Accademico da Francescoraunati; esendo nel grado di Segretario dell'Accademia, ciha lasciato colla memoria del suo impiego, un'euidente contrasegno de' nobilissimi suoi talenti. Tra i parti del suo ingegno porta sopra ogni altro le palme e nelle qualità, e nelle acutezze il suo Libro di

Rime. Volume in quarto stampato del 1608, de dicato all'Altezza del Serenissimo Francelco Duca di Mantoba.

he porge nella fronte col di lui nome um' autentica de fuo purçato giudicio nelle furme Poetiche. Altri fruttifi vedrebbero degli fludj del Caccianimici, fe la Parca con rapirlo appena giunto all'età virile, non ci auesse tolte li speranze di più godere le di lui virtuose fatiche. Tra gli autori, the all'età venture rammentano Francesco, il Montalbari nostro Accademico col nome del Bona'di ne fa

onora-

#### ACCADEMICI GELATI.

5.3

onorato ricordo nella sua Biblioteca Bolognese sotto il titolo de Signori Gelati . Sarà di grand'argometto a possere l'omiltà de suoi modessissimi sentiments, còlla quale egli espresse lo corpo della propria Impresa con Lume ascosto trà l'oscure tenebre d'oma Cauerna, che hà accomati i presagn de overi euenti, che ne sortirono dal di lei motto.

In Apricum Proferet .



V

#### 154 MEMORIE DE' SIGNORI

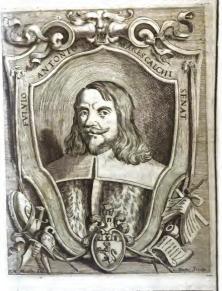

FVL-

## F V L V I C ANTONIO MARESCALCHI SENATORE

#### and have



Scura col chiaro delle sue gloriela sama de' più illustri Caualieri di Felsina, anzi d'Italia tutta, il Senatore Fuluio Antonio Narcscalchi nostro Accademico: Lo splendore dell'origine Patrizia riesce il me

nomo de' pregi, che l' adornassero, si viui surono i lampi di quelle eroiche virtu, che nell' animo di lui trasparirono. all hora, che di Vincenzo Marcicalchi Senatore, e di Eleonora, sorella del Senatore Aurelio dell'Atme, visì alla luce del Mondo, lasciò in dubbio, se la Sorte verso di lui piu fauorenole, ò vverso della sua Patria si dimostrasse, asse gnando all'uno per cuna la Madre d'ogni sapere, all'altra per sigliuolo vin coraggioso Catone in prò della comune libertà. Non ebbe mai vanto qualunque più seucro Censore di raunisare ne gli andamenti del nostro Fuluio altro di

/

Due

#### MEMORIE DE'SIGNORI 156

puersle, che la sola età; imperocche varcati à pena i termini della fanciullezza, parue che nel rimanente di sua vita, con senno sempre maturo, altro meditar no sapesse, che il pubbli co seruigio, che il pubblico auuanzamento; Così per diuenire egualmente abile, e con l'ingegno, e con la mano a soccorrere la Patria, non solamente impiegò il fiore dell'adolescenza ne gli studi d'omane lettere, che nel Collegio Clementino in Roma felicemente apparò, ma poco dopo trasferitosi a Na. poli, forzossi altresi d'apprendere in quella scuola di Marte le regole non meno del Caualcare, che del sicuro maneggio dell'armi: Indi , poiche a bastanza imbeuuto de primi rudimenti guerricri, ed a pieno istrutto nell'arte del ben dire si riconobbe, per sodd is fare alle istanze de' Congiunti, fece ritorno alla Patria. Giunto però in essa, affinche gli agi domestici non resuegliassero l'ozeo ad impossessarsi de lui, diedesi immantenente allo studio laborioso delle scienze legali, nelle quali in breue auuanzossi a tal segno, che per vnico oracolo di esse era da qualsiuoglia ammirato: Non intermise con tutto ciò gl'impieghi a lui più geniali della poesia, e dell' armeggiare, ma di essi, come di ameno sollieuo, nelle più serie occupazioni s'anualse; Quindi fu, che a cagione di solo diporto, fattosi alcune volte conoscere per degno seguace di Pallade, orane' Licei, ed oranel Campo, non tardo molto la nostra Ermatena , inuaghita di così rare prerogative , ad ascriuerlo fra'suoi Campioni: nè egli punto mostrossi indegno di un tal Consesso, mentre in esso dimorando sot to nome del Munito si grato a tutti riuscì per la soauità

dell'ingegno, e de costums, che merstò con pienezza di voti di esserne più volte assunto al Principato : e tale su sempre la stima, che da tutta l'Accademia al suo gran merito si conseruò, che ne di lui sponsali volle dargliene certa testimo. nianza, pubblicando vna raccolta di componimenti poetici intitolati.

Le Rime degli Accademici Gelati per le nozze di Fuluio Antonio Marescalchi Senatore, & Accade-

mico, e di Lucrezia Monterenzi.

Peruenuto all'età più ferma, lasciati in disparte gli ornamenti d'ogni altro studio, tutto negli affari del Senato s'immerse: in questi, che furon sempre lo scopo principale della sua mente, con si perfetto, e consumato giudicio s'adoperò, che riuscendo l'ottimo frà migliori di quel nu mero, venne ad essere nelle più rileuanti occasioni eletto Ambasciadore a dinersi Principi, presso de quali accrebbe colla presenza il concetto di se medesimo, e la stima della sua Patria: zelante così di questa, che di preponer gioiua a i propri i di lei vantaggi, come nell' Aßonteria dell' Annona diede ampiamente a diuedere, quando per bisogno del Pubblico s'induße a prinarsi delle più ricche suppellettili della Cafa, e souvenirlo. Innalzato più volte al grado di Gonfaloniere proceuro in questa, più che in niun'altra care ca, di rendersi a posteri segnalato, ed allora in partuolare, che da Odoardo Farnele Duca di Parma veniua chiestoil transito per la Cuta con l'Esercito. Il coraggio, con cui s' oppose a simile inchiesta : la prudente , e generosa risolu-

zione

zione, con che dispose i suoi Cittadini a prender l'armi, va a versare il sangue in difesa della Patria; la più che vm.sna fatica, che caualcando giorno, e notte sostenne, per pronu uedere all' orgenze d' on' improuisa custodia: le parole, con che a ciascuno la dounta fedeltà verso la Santa Sede rammemoro, non ponno da lingua comana ridirsi: conoscendo, che dalla forte efficacia del suo esempio potena in quel punto dipendere la comune saluezza, volle perciò a tutti precedere armato, rincorando, qual nuouo Scipione, ora con le ragioni gl'intimoriti, ed ora minacciando col ferro alla mano i codardi. Ne poterono le lettere del medesimo Duca Odoardo a lui inuiate, a fine di conseguire senza ripugnanza il passaggio, distorlo dal generoso proponimento, anzi ebbe cuore di rispondergli, che se tentaua inoltrarsi, egli fra suoi Cittadini sarebbe stato primiero ad incontrarlo con la spada, e che però non pensasse d'auuicinarsi alle porte della Città prima di farsi strada sul di lui Cadauero. Contali, e con più liberi sentimeni, non diuers punto dal magnanimo genio de gli antichi Decj, e de' Curzi, che ambirono di cader vittima volotaria per la Roma na quiete, rimosse l'animo dell'inimico Principe da con cepito attentato, ed assicuro con tal mezzo da von imm:. nente diluuio di sciagure l'oniuersale tranquillità. Restano da questa eroica azione, seguita ne gli anni estremi del (uo viuere, impouerite di luce molte altre, che in lui regnauano, come l'indefessa pietà verso i pouers, l'affabilità verso gl' infimi , la prontezza in troncare le altrui nascenti discordie, ed in riunire gli animi contumaci, con molte simili appresso. Terminò finalmente il corso del suò glorioso operare con quello della vita l'anno 1644. della quale non si contaron momenti, che degni d'eternità. Altri parti del suo ingegno non si godono consegnati alle stampe, che alcuni sonetti, e canzoni composte a richiesta d'amici, e registrate da essi in varie raccolte, auendo egli per natural modestia, abborrito sempre di farsi pubblicatore del proprio nome: Ed a ragione ricular potena gli applansi delle carte, mentr'era certo di lasciare negli animi altrui scolpita l'inestinguibil memoria di vero Padre della Patria.



FRAN-

## FRANCESCO ORSI

CONTE





Al Conte Arrigo Otsi, e da Catterina Leoni nacque il Conte Francesco, che passati i primi strati dell'eloquenza, ed appli atosi alla prosission Legale ne prese la Laurea in questa Patria, e poscia ne merito la Ca-

tedra di Lettore in questa celebre Vniuersità. I Collegi dell'una, e l'altra facoltà a gara l'aggregarono al loro nu-

mero

mero, e la nostra Accademia sin da gli anni primieri della sua giouentu gode la soanicà de' luoi nobili componimenti. Col mome dello Secrile, impostogli dalla di lui modestia ha fatta apparire la secondità del suo stile, col quale seppe pui rolle attraere la maraniglia, e l'applauso de gli roditori nelle azioni pubbliche, nelle Orazioni recitate, e nel conferire in Collegio le Insegne, o la Laurea Dottorale. Si leggono vari parti prodotti dalla ruinacità della sua Musa ne' Libri raccolti dall' Accademia, e se fi gli altri nel Volumetto dell' Albergo della Virtù consacrato all' eterna memoria del nostro fondatore Melchiorre Zoppio, e raunato sotto il Principato Accademico del Conte Ludouico Orsi di sui fratello.



X

FRAN-

## FRANCESCO CARMENI

\*\*\*\*





L nome di Francesco Carmeni è noto al Mondo Litterario pregiandosi diuerse cele bri Accademie d'hauerlo ascritto allor numero. La samosa degl'Incogniti di Venezia nel tempo di sua dimora colà più

volte applaudi a canti delle sue Muse, & ammirò i stori della sua erudita eloquenza sui acclamato al posto di Segre-

tario

tario dell' Accademia pubblicò il primo

Volume delle Nouelle Amorofe:

e nella nobil raccolta de gli Elogj de di leì Accademici si wede col suo ritratto collocato quel di Francesco. Negl' Indomiti, e in quella della Notte di questa patria, e negl' Innominati di Parma, su con molta lode aggregato, & i nostri Gelati sin nella sua più werde et à l'accolsero in que, so Congresso doue più wolte siu possia wdito orare; hauendoui dati wari saggi della sua facondia, e sra gli altri nella Lezione Accademica de

Dolori della Pattenza dal la Pattia conceduta nell'anno 1637. alle Stampe. Ricourato fotto l'ombra de Gigli Fatnesi vui gode pel corso di molti anni il grado di Segretario del Serenisimo Principe Pietro. Emulando le glorie di Daniele Catmeni suo fratello Dott di Filosofia, e Medicina; già Lettore di questa Vniuersità, e famoso alle Stampe, sece Francesco godere al Pubblico.

Le Nouelle Amorose tra quelle de gl'Incogniti.

La Nissena Romanzo.

Le Lagrime di Maria Vergine,

La Vilita d'Aleffandro Magno Concioni Accademiche.

L'Intreccio de Gigli impresso in Parma l'anno 1659. Dell'Imprese Accademiche Lettera Discorsina nelle Prose de Signo 11 Gelati

Opere Manuscritte.

La Sofroma Dramma per Mufica .

Preparaua.

li Diogine Imperatore Tragedia.

Le Considerazioni Scritrurali, & altr' Opere.

X

FLO-

# FLORIANO MALVEZZI.

chine with one





A famiglia de Signori Maluezzi, che fra le primarie di Bologna non è in seconda riga, ha sempre mai prodotti Huomini preclarissimi nelle Lettere, come ne far. no pubblica, e perenne testimonianza l'o

pere famosissime d'un Marchese Virgilio, e d'un Marchese Lodousco. Di questo lignaggio, quantunque da ramo

diffe-

differente nacque non indegno tralce Floriano nostro Accademico, e nulla degenerando da' suoi gloriosi Bisauoli s'ap. palesa tutto giorno con la prudenza, e con le Virtù secondo Rampollo di si ferace Pianta . Fino dallanghie tenere die manifesto indizio della sua inclinazione, e capacità a gli Studi, imperoche, non a maniera de fanciulli , anzi colentieri, che no, gina alle Scuole delle lettere ad apprendere s primi elements , e quanto i Maestrs gl'insegnauano, tutto apparaua. Prosegui fatto adulto nel genio stelso, e lasciato da suoi Maggiori in libertà frequentaua i Congressi più eruditi per approfittarsi nelle Sunze; ne contento delle Filososiche, e delle Legals discipline, che tutte apprese con segunto corso, cercò di addobbarsi delle più graziose facultà come di Suono, di Canto, di disegno, e in tutte, e trè fece à un tratto riuscita marauigliosa; mà non contento de suoi progressi, su propagatore de gli altrui, a tempo, che diuenuto stretto amico di Giouanfrancesco Bonomi nostro Accademico, lo persuase, & indusse alla pubblicazione del piu numero delle di lui Opere , corteggiandole con varie sue Epistole, e con altre lodi in Versi, come in quelle chiaramente si vede . Giunto al vigesimo de'suoi anni , come hanno in costume i Caualieri a lui pari, peregrinò alquanto, vago di vagheggiare le più belle Città dell'Italia, e non dissimile dalla sua indole, procurò di conoscere di veduta i Primari Letterati in quelle abitanti , e particolarmente in Napoli, doue giunto appena volle la Cognizione, e famigliarità di Giuseppe Battista pure del nostro numero,e in ri

### 166 MEMORIE DE' SIGNORI

uerirein Casa cuntăi Huomo conobbe l'idea della Modestia.

Da Napoli si ricondusse alla Patria, doue di si a pochi mesi
gli su d'improusso conferita dal Signor Cardinal Boncompagni nostro Arciues couo, e Principe cun Canonicato della
Chiesa Cattedrale. Fanno Lodeuole menzione di Floriano pluralità d'Autori nelle loro pubblicate satiche, e particolarmente Lorenzo Crasso nelle sue Rime, so iouan Luigi
Piccinardi nella sua tride Poetica, e nelle sue Poesse Italiane, e per cultimo il mentouato Battista entro il cuolume
de suoi Epiced Eroici.



### FRANCESCO MARIA SANTINELLI

Conte, e Marchese.





da'fuoi Nobilifsimi Eifauoli)no fosse da vin antichifsima prescrizione altamente qualificata . Egli fu Figliuolo del

Conte

Conte Alessandro Santinelli, che più del Grande fecondo lascio nel Marchese nostro Accademico con immagine di se medesimo; anzi vn'altro Alessandro di spirito, e di valore per hauer questi vn' Animo così vasto , che hà più grande il cuore del Mondo. Dopo gli anni , che si donano all'Innocenza, furono occupati i suoi ne gli esercizi più ragguardeuoli della Vita Caualeresca, che sono gl'impieghi delle Lettere, e delle Armi. Appena hebbe polso da reggere la Penna, che cominciò a farla volare sopra le carte. Appena hebbe mano da impugnare il Brando , che si resecon tirocinio erudito non così tosto principiante, che valoroso regolatore delle Palestre guerriere. Combatterono Apollo, e Marte per instruirlo. Dalle Muse hebbe il secondo Latte; Dalle Grazie le prime educazioni. S'auanzo nel Liceo, dentro il quale battè intrepidamente più d'una Filosofica carriera per le speculative Scienze. E perche doue finisce il Filosofo comincia il Teologo, volle successinamente profondarsi nell'intrinseca cognizione di quell'Angelica scienza. Sempre vago di nouità scientifiche aprì il Marchese, subito terminati questi studi, nella sua generosa Casa di Pesaro vn Accademia sotto l'intuolatura de' Disinuolti. Arrinata colà di passaggio per Roma Cristina Alessandra la Regina di Suezia , e ammirando le singolari qualità, che in ogni genere di Caualeria brillanano nel Marchese Francesco Maria , lo ellesse per vno de Gentslhubmini della sua camera, al quale onore refosi egli co suoi manierosi, e nobili portamenti tantosto superiore di merito, dichiarollo quel-

la Mae-

### ACCADEMICI GELATI.

la Maestà in brieue tempo suo Cameriere Maggiore. Ma foße fatalità, ò impeto di merito, contrasse (mentre perseueraua in quella Carica) il suo tanto combattuto Matrimonio con Donn' Anna Maria Aldobrandina Ducheffa di Ceri , e Principessa per ogni circostanza di somma virtu, e riputazione, con cui oggi tempo ancora soggiorna, malgrado dell'inuidia cieca, amato, e riuerito Conforte. In Venezia ritirato, dopo le burasche patite lo spazio di dieci anni, gode felice calma, Ospite di quell'antico rifugio delle Muse, e vola Cigno canoro con l'Ale della Penna per lo Cielo Europeo , stuzzicandosi da un Polo all'altro gli applausi con le sue Opere rrudite. E perche i parti de Cigni vengono di leggieri vezzeggiati dall'Aquile, quindi auuiene per auuentura, che le sue Rome, legitime figliuole del suo viuace Intelletto si rendono tutto di pregiate dalla Grande Imperadrice Eleonora, e vengono lette dall' Augustissimo sopraciglio de Leopoldo il Grande, per lui così magnanimo, che il può a ragione appellare suo Mecenate, e Cefare, e degnamente quella Maestà protegge, & innalza nel nostro Gelato Marchese Santinelli l'Ingegno più focuso, c'habbia il furor Poetico a tempi nostri perfezionato. Che per ciò a gran senno l'hà quel Monarca dichiarato suo Cameriere della chiane d'Oro, fauore sensibilissimo, e che accorda mirabilmente con l'aureo Plettro, che il nostro Marchese viuace, e maestreuolmente maneggia. Opere Stampate.

Ÿ

La Prima parte delle Rime.

\_\_\_\_

### MEMORIE DE' SIGNORI

La Prima parte delle Ode.

L'Armida, Dramma per Mufica. Preparamenti Feltiui di Parnaso nel passaggio per Pesaro della Maestà della Regina di Suezia.

Le Profe.

La Disperazione Fortunata, Opera Regia. La Pazzia di Flerida Poetessa, Comedia. Opere da Stamparsi.

La Seconda Parte delle Rime.

La Seconda Parre delle Ode

La Fuga, Dramma Istorico per Musica.

Le Riuisioni Accademiche, Opera voluminosa dinifa in dodici Libri.

Gli Amanti non corrisposti, Comedia.

Gli Amanti odiati per troppo amare, Opera Tragicomica.

L'innocente Mezzano della propria Moglie, Ope.

ra Regia.

L'Alessandro Magnanimo, Opera Regia. Le Donne Guerriere, Romanzo rifatto.

Le Profe Sacre.



FRAN

# FRANCESCO R E D I

ELEKE &





Soggetto dotato di prerogative così alte nelle Filosofiche, enelle Mediche faculta Francesco Redi Nobile Aretino, che me, ntò sul più bel corso della sua età divvenire eletto a servire in qualità di primo Medi-

co il Sereniss. Gran Duca Ferdinando Secondo, di gloriosa memoria, & oggi tempo continua parimene a scruire

1

col

### 172 MEMORIE DE'SIGNORI

col carratere stesso de primo Medico il Serenissimo Gran Duca Cosimo Terzo, e la Serenissima Gran Duchessa Madre Vittoria della Rouere. Egli è uno de più chiari lumi, che illustrino la famosa Accademia della Crusca, ed e Lettore della Lingua Toscana nello Studio Fiorentino. Ha cognizione d'altre lingue, e particolarmente della Greca . E'di natura amabile ; gentile di costumi ; felice d'intelletto, ed acuto di motti nelle conuersazioni fra Gentilhuomini suoi pari ... Ritiene poi con indole così propensa ad aiutare i Virtuofi da bene di tenue fortuna, che a lui ricorrono per fauori, che mai non si fa conoscere negligente a solleuarli con que mezzi che son propi della sua generosità, e della [ua prudenza . A fuoi Serenifsimi Padroni non fa mai chieder e cos'alcuna per cantaggio della sua persona; a chiedere per altri si mostra prontissimo, e tal volta riesce, per così dire, importuno . Quantunque pl'impieghi della Corte poche ore gli concedano da ritirarfi fra le pareti domestiche a far pompa con la penna del suo vinace ingegno fu le carte, nulladimeno perche inclinato è di molto alle applicazioni Rudiofe, di quando in quando comparifee ful Teatro del Mondo con nuove operazioni del suo vago intelletto, e particolarmente con disamine d'osernazioni intorno alle cose naturali, da lui con tutto studio indagate, credendo egli in queste materie più assai a quello, che vede in fatti, che a quello, che l'acume dello spirico speculando arquisce per vicino al vero. Cammina percio con grande applauso per le mani de' Letterati più d'ana sua fatica, e particolarmente vn Libro di

Offeruazioni intorno alle Vipere.

stampato in Firenze del 1664 in quarto, sotto l'Insegna della Stella . Vn altro Librochiamato

Esperienze intorno alla Generazione de gl'insetti, conforme a due precedentim tutt'altri particolari, Usito l'anno 1678. Vn'altro intitolato

Lettera sopra alcune opposizioni fatte alle osseruazioni del Redi intorno alle Vipere,

pur' impresso in Firenze, secondo l'altro, ma dell' anno 1670. Vn' altro inscritto

Esperienze intorno a diuerse cole Naturali Oscito in Frenze del 1671 dalla stampa del Guccio Altri fragmenti di

Offeruazioni intorno a que' Vetri, che rotti in qualfifia lor parte tutti fi strirolano,

& hanno hauuto impressione nel Libro delle Speculazioni Fisiche del Signor Geminiano Montanari, pur de nostri Gelati, pubblicato in Bologna per li Manolessi del 1671. come anco nel Libro delle

Composizioni, e Passioni de'Vetri

del Sig. Donato Kofsetti impresso in Liuorno dal Bonsioli del presente anno. Stà faticando per dare in luce runa Storia de gli Animali,che nascono da gli Albeti, & run Discorso intorno alla uatura,e alle sigure de fali fattizi. E questo stesso discorso su letto molto tempo sa dallo stesso Redi nell'accennata Accademia della Crusca in Frenze.

FE.

## FEDERICO DE RICCARDI DORTONA.





Ederico nostro Accademico nacque in Pesaro di quella nobilissima famiglia de'Riccardi, che per hauere lungo tempo posseduto con mero, e misto impero l'affoluto Dominio de molte Terre, e Castella, capo

delle qualiera Ortona nella Provincia dell' Abruzzo nel flo. ridissimo Regno di Napoli, come si vede dalle investiture, e

Prinie

Privilegi de Re Aragonesi, e di Carlo ottavo Re di Francia Conquistator di quel Regno, che ancor oggidi presso di Federico conseruansi, de'Riccardi d'Ortona si chiama. Il di cui Padre amato, e stimato dalla gloriosa memoria del Serenissimo, e sauissimo Principe Francesco Maria vltimo Duca d'Vrbino serui a quell' Altezza, suo Natural Signore, in qualità di Caualarizzo maggiore, posto sempre tenuto da gran Caualieri in quella Corte . Mostro Fede rico sin da fanciullo una prontissima disposizione a qual si voglia ammaestraméto, e diede sin d'allora chiaraméte a diuedere, che il suo ingegno era per segnalarsi fra i più singolari . Dopo la necessaria instruzione delle lettere V mane volle applicare sersamente l'animo a varie discipline per riuscire vantaggiosamente guernito di quell'Armi, che non pauentano le minaccie nè del tempo, nè della Morte . E ben diede saggio de' suoi rari talenti in diuerse Accademie, e specificame te in quella degli Eterocliti di Pesaro,e degl' Indomiti di Bologna, allora sopra modo famosa,e florida, one recitò dottissimi discorsi; obligando con la felicità del dire, e con la copia dell'erudizione ogni mente alla merausglia, ed ogni lingua a gli applausi, non meno nelle Corti più cospi. cue, e grandi, che nelle Accademie più celebri, come versatissimo in tutte le Storie Sacre, e profane; e nelle materie politiche mercossi granlode . Onde il Serenissimo Francesco Duca di Modona in molte occasioni con comanissime espressioni gli autenticò la stima, in che teneua il suo merito, 👉 il Serenissimo Carlo, gia Duca di Mantona, volendo

rvedere molte delle sue compositioni non isdegno participargliene delle proprie, trattandolo con ogni considenza, & amore. Oltre alle Prose si è simpolarmente compiacciuto delle Poesse, nell'esercizio delle quali la sua penna, per la nobolta della maniera, e per la vouacità de concetti ha superates con fortunato Volo gli ordinari consini. Può attestare la qualità de suoi componimenti la stima, con che sono riccuuti da Principi, e Personaggi sublimi, onde lo stesso Clemente Nono Sommo Poutesice gradi più che mediocremente un Ode intessales.

None Somme Pontesice gradi più che mediocremente un Oda intitolata, Caudia Associata da lui Consagratagli; confermando di poi in uma lettera colma d'assetuose espre sioni il concetto, in che tenena questo eminente Virtuoso; e la Screnisima Arciduchessa Isabella Glara, col Sereniss. Ferdinando Carlo Duca di Mantona sus Figlio, non solo con espressioni di grande stima il ringraziarono cortesemente dell' Epitalamio satto loro negli sponsali con la Sereniss. Principessa di considerabile valore regalare d'Argenti, e di Giose di considerabile valore.

Trough al prejence Federica all'attuale serunzio della Serents. Anna Beutrice d'Elle Duchessa della Mirandol i m grado di Centilbuomo della sua Camera e di suo Servetsione, su dago andos con l'ornamento delle pirtul'asserva e di suo Servenissimi Padroni, che di tutta la Corte; nom lastia però trà gli asserva delle suc cariche di gir terminando y n Volume di Poesse, Prose institudio — Il Poesco Accademico.

E vn Trattato diniso in tre discorsi, che porterà il nome di

Lucerna del Corteggiano .

Leggonsi, oltre parie romposizioni stampate in sogli volanti, I Trionsi della Gloria nelle Nazze de Sereniss. Alessandro Pico, & Anna Beattice d'Este Duchi della Mirandola.

Il Concerto delle Muse nelle Nozze de Serenissimi Ferdinando Carlo Duca di Mantoua, e Monserrato, & Anna Gonzaga Principella di Guastalla.

GIR O.

# GIO. LODOVICO SCHÖNLEBEN.





Nche fuora de confini d'Italia ha stefe le raducila nostra Selua, e nel principio della Germania ne viue oggi vina dattissima Pianta. Questa è Gios Lodouico Schönleben sigliuolo di Padre dell'Ordine Se.

natorio nella Città di Lubiana , il quale dopo eserui stato due volte Gisdice , esette volte Consolo, principalissimi

Conte Alessandro Santinelli, che più del Grande fecondo lasciò net Marchese nostro Accademico con immagine di se medesimo; anzi un'altro Alessandro di spirito, e di valore per hauer questi vn' Animo così vasto , che hà più grande il cuore det Mondo. Dopogli anni , che si donano all'Innocenza, furono occupati i suoi ne gli esercizi più ragguardeuoli della Vita Caualeresca, che sono gl'impieghi delle Lettere, e delle Armi. Appena hebbe polso da reggere la Penna, che cominciò a farla volare sopra le carte. Appena hebbe mano da impugnare il Brando , che si resecon tirocinio erudito non così tosto principiante, che valoroso regolatore delle Palestre guerriere. Combatterono Apollo, e Marte per instruirlo. Dalle Muse hebbe il secondo Latte; Dalle Grazie le prime educazioni. S'auanzò nel Liceo, dentro il quale batte intrepidamente più d'una Filosofica carriera per le speculative Scienze. E perche doue finisce il Filosofo comincia il Teologo, volle successiuamente profondarsi nell'intrinseca cognizione di quell'Angelica scienza. Sempre vago di nouttà scientisiche aprì il Marchese, subito terminati questi studj, nella sua generosa Casa di Pesaro con Accademia sotto l'intitolatura de' Disinuolti. Arrinata colà di passaggio per Roma Cristina Alessandra la Regina di Suezia, e ammirando le fingolari qualità, che in ogni genere di Caualeria brillauano nel Marchese Francesco Maria , lo elle se per vno de Gentilhubmini della sua camera, al quale onore refosi egli co suoi manierosi, e nobili portamenti tantosto superiore di merito, dichiarollo quella Maestà in brieue tempo suo Cameriere Maggiore. Ma foße fatalità, ò impeto di merito, contrasse (mentre perseueraua in quella Carica) il suo tanto combattuto Matrimonio con Donn' Anna Maria Aldobrandina Duchessa di Ceri , e Principessa per ogni circostanza di somma virtu, e riputazione, con cui oggi tempo ancora foggiorna, malgrado dell'inuidia cieca, amato, e riuerito Conforte. In Venezia ritirato, dopo le burasche patite lo spazio di dieci anni , gode felice calma , Ospite di quell'antico rifugio delle Muse, e vola Cigno canoro con l'Ale della Penna per lo Cielo Europeo , stuzzicandosi da un Polo all'altro gli applausi con le sue Opere rrudite. E perche i parti de Cigni vengono di leggieri vezzeggiati dall' Aquile, quindi auniene per aunentura, che le sue Rome, legitime figlinole del suo viuace Intelletto si rendono tutto di pregiate dalla Grande Imperadrice Eleonora, e vengono lette dall' Augustissimo sopraciglio di Leopoldo il Grande, per lui così magnanimo, che il può a ragione appellare suo Mecenate, e Cesare; e degnamente quella Maesta protegge, & innalza nel nostro Gelato Marchese Santinelli l'Ingegno più focuso, c'habbia il furor Poetico a tempi nostri perfezionato. Chelper ciò a gran senno l'hà quel Monarca dichiarato suo Cameriere della chiane d'Oro, fauore senfibilissimo, e che accorda mirabilmente con l'aureo Plettro, che il nostro Marchese viuace, e maestreuolmente maneggia.

Opere Stampate.

La Prima parte delle Rime.

### 170 MEMORIE DE' SIGNORI

La Prima parte delle Ode.

L'Armida, Dramma per Mufica.

Preparamenti Feltiui di Parnaso nel passaggio per Pesaro della Maesta della Regina di Suezia.

Le Profe.

La Disperazione Fortunata, Opera Regia. La Pazzia di Flerida Poetessa. Comedia.

Opere da Stamparsi.

La Seconda Parte delle Rime.

La Seconda Parte delle Ode

La Fuga, Dramma Istorico per Musica.

Le Riuifioni Accademiche, Opera voluminofa diuifa in dodici Libri.

Gli Amanti non corrisposti, Comedia.

Gli Amanti odiati per troppo amare, Opera Tragicomica

L'Innocente Mezzano della propria Moglie, Ope.

ra Regia.

L'Alessandro Magnanimo, Opera Regia. Le Donne Guerriere, Romanzo rifatto. Le Profe Sacre.



FRAN-

# FRANCESCO R E D I

**经**处理联系表





Soggetto dotato di prerogative così alte nelle Filosofiche, enelle Mediche faculta Francesco Redi Nobile Aretino, che me, ritò sul più bel corso della sua età divvenire

coil Serenifs. Gran Duca Ferdinando Secondo, di glorio. Ja memoria, & oggi tempo continua parimense a Cruire

2.

col carratere ste so di primo Medico il Serenissimo Gran Duca Cosimo Terzo, e la Serenissima Gran Duchessa Madre Vittoria della Rouere. Egli è vono de più chiari lums, che illustrino la famosa Accademia della Crusca, ed è Lettore della Lingua Toscana nello Studio Fiorentino. Ha cognizione d'altre lingue, e particolarmente della Greca . E'di natura amabile ; gentile di costumi ; felice d'intelletto, ed acuto di motti nelle conuersazioni fra Gentilhuomini suoi pari ... Risiene poi un indole così propensa ad aiutare i Virtuofi da bene di tenue fortuna, che a lui ricorrono per fauori, che mai non si fa conoscere negligente a sollenarli con que mezzi che son propi della sua generosità, e della sua prudenza. A suoi Serenissimi Padroni non sa mai chieder e cos'alcuna per c'antaggio della sua persona; a chiedere per altri si mostra prontissimo, e tal volta riesce, per così dire, importuno Jo Quantunque gl'impieghi della Corte poche ore gli concedano da ritirarfi fra le pareti domestiche a far pompa con la penna del suo vinace ingegno fu le carte, nulladimeno perche inclinato e di molto alle applicazioni Rudiose, di quando in quando comparisce ful Teatro del Mondo con nuove operazioni del suo vago intelletto, e particolarmente con disamine d'osseruazioni intorno alle cose naturali, da lui con tutto fludio indagate, credendo egli in queste materie più asai a quello, che vede in fatti, che a quello, che l'acume dello spirico speculando arquisce per vicino al vero. Cammina percio con grande applauso per le mani de' Letterati più d'ona sua fatica, e particolarmente vn Libro di

Osservazioni intorno alle Vipere.

stampato in Firenze del 1664 in quarto, sotto l'Insegna della Stella . Vn altro Libro chiamato

Esperienze intorno alla Generazione de gl'insetti, conforme a due precedent in tuti altri particolari, Usito l'anno 1678. Vn'altro intitolato

Lettera sopra alcune opposizioni fatte alle osseruazioni del Redi intorno alle Vipere, pur' impresso in Firenze, secondo l'altro, ma dell' anno

1670. Vn altro inferetto

Esperienze intorno a diuerse cole Naturali Vscito in Frenze del 1671 dalla stampa del Guccio. Altri fragmenti di

Offeruazioni intorno a que' Vetri, che rotti in

qualfifia lor parte tutti fi stritolano,

Thanno hauuto impressione nel Libro delle Speculazioni Fifuhe del Signor Geminiano Montanari, pur de nostri Gelati, pubblicato in Bologna per li Manolessi del 1671. come anco nel Libro delle

Composizioni, e Passioni de'Vetri

del Sig. Donato Rosetti impresso in Linorno dal Bonsioli del presente anno. Stà stateando per dare in luce runa Storia de gli Animali, che nascono da gli Albett, & run Discorso intorno alla natura, e alle sigure de sali sattizi. E questo stesso discorso su letto molto tempo sa dallo stesso Redi nell'accennata Accademia della Ctusca in Firenze.

FE.

# FEDERICO DE RICCARDI





Ederico nostro Accademico nacque in Pesaro di quella nobilisima famiglia de Riccardi, che per hauere lungo tempo posseduto con mero, e misto impero l'assoluto Dominio di moste Terre, e Castella, capo

delle qualiera Ortona nella Prouincia dell' Abruzzo nel flo. ridifsimo Regno di Napoli,come si vede dalle investiture,e

Prinie

Privilegi de Re Aragonesi, e di Carlo ottavo Rè di Francia Conquistator di quel Regno, che ancor oggidi presso di Federico conseruansi, de'Riccardi d'Ortona si chiama. Il di cui Padre amato, e stimato dalla gloriosa memoria del Serenissimo, e sauissimo Principe Francesco Maria vltimo Duca d'Vrbino serui a quell' Altezza, suo Natural Signore, in qualità di Caualarizzo maggiore, posto sempre tenuto da gran Caualieri in quella Corte. Mostro Fede rico sin da fanciullo una prontissima disposizione a qual si voglia ammaestrameto, e diede sin d'allora chiaramete a diuedere, che il suo ingegno era per segnalarsi fra i più singolari. Dopo la necessaria instruzione delle lettere V mane volle applicare seriamente l'animo a varie discipline per riuscire vantaggiosamente guernito di quell'Armi, che non pauentano le minaccie ne del tempo, ne della Morte. E ben diede saggio de' suoi rari talenti in diuerse Accademie, e specificamete in quella degli Eterocliti di Pesaro, e degl' Indomiti di Bologna, allora sopra modo famosa,e florida, oue recitò dottissimi discorsi, obligando con la felicità del dire, e con la copia dell'erudizione ogni mente alla merausglia, ed ogni lingua a gli applausi, non meno nelle Corti più cospi. cue, e grandi, che nelle Accademie più celebri, come versatissimo in tutte le Storie Sacre, e profane; e nelle materie politiche mercossi granlode . Onde il Serenissimo Francesco Duca di Modona in molte occasioni con comanissime espressioni gli autentico la stima, in che teneua il suo merito, & il Serenissimo Carlo, gia Duca di Mantoua, volendo

# GIO. LODOVICO SCHÖNLEBEN.





Nche fuora de confini d'Italia ha stefele radicila nostra Sclua, e nel principio della Germania ne vine oggi vina dottifsima Pianta. Questa e Gio: Lodouico Schönleben figliuolo di Padre dell'Ordine Se.

natorio nella Città di Lubiana , il quale dopo eßerui stato due volte Giadice , esette volte Consolo, principalissimi

### MERIEMO DE SIGNORI

lonors di quella Patria, vi mori Capitano della Città vicino a settant' anni il 1664. Mail figliuolo non alla Repubblica, ma allo stato Ecclesiastico applicato, e passato (dopole lettere vmane, e la elequenza tanto Latina, quanto Tedesca da lui sollectramente apparata sotto pregiati macstri) passò a gli studi più gravi in Gratz, e poscia a Vienna nelle quali Vniuersitadi vndici anni dimoro con applicazioni continue alla Loica, e a tutto il corso Filosofico, e quindi alla Metafisica, onde merità d'esser dichiarato solennemente Maestro in Filosofia; e in quel tempo compose, e stampò alcune delle Composizioni Latine, che si metterano qui sotto. Venne Poscia in Italia, e nel famosissimo Studio di Padoua perfeziono i suoi studi Teologici, sicche meritola Laurea, conferitagli dal celeberrimo P. Matteo Ferchie da Veglia in un Consesso di sopra quaranta Teologi Collegiati con loro vniuerfale applauso l'anno 1653. E tosto fu richiesto, se aurebbe accettato vna Catedra da professare in quella floridissima Scuola la Teologia. Maegli, che più allo scriuere, che al leggere si sentiua disposto, ritorno tosto alla Patria, e indi à duo mesi su creato Decano di quella Catedrale, la qual dignità è flata da lui goduta 1 4. anni continui. Rinunziella poscia liberamente per poter meglio attendere alla seriuere; ma dalla benignità di Cesure su l'anno 1 670. provisto dell' Archidiaconato della Carniola, o fia Cragno inferiore, cogiunto all' Arcipretato di Reiffnitz, che ba fotto di se 14. Parrochiali ; anzi , per l'ampiezza del popolo a quello immediatamente soggetto, ha 17. Chiese filiali.

filiali, e quattro Capellani perpetui. Iui risiede il nostro Rivirato, e dall'applicazione infuora alla cura dell'anime, stà tutto occupato nello scriuere, di modo che porge meraniglia come abbia potuto in si poco tempo partorire tant'opere, quante si vedranno nel fottoscritto Catalogo . E' singolarmente diuoto dell' Immacolata Concezione di Nostra Signo ra, e lo fà chiaramente vedere colle erudite, moltiplici, e conuincenti scritture, che in fauor di quella ha composto. Viue con singolare ritiratezza, e con sobrietà, miracolosa appresso i Tedeschi, onde a'loro conutti rarissime volte interurene. Ha raccolto una copiosa, e scelta Libreria Teologica, Filosofica, e Erudita. S'impiega oranel comperre l'Istoria del Ducato di Carniola, la quale per l'indefesso suo scriuere in breue sara perfetta. L'Opere sue stampate, e da stamparsi sono le seguenti Senza il suo nome.

1 Nymphæ Hortensis conatus, Libellus gratulatorius duobus SS. Theologia Neo-Doctoribus obla-

tus . Viennæ 1648.jn 4.

2 Triphyllum Horrenfis Nymphæ munusculum tribus SS. Theol. Neo-Baccalaureis. Viennæ 1 648-in 4

3 Verna The-Sophorú Deambulatio fex Neo-De-Ctoribus Theologis Dicata . Vienna 1648. in 4.

4 Philosophicum Nihil oblatum Neo-Magistris

Philosophia, Vienna 1649. in 4.

Lacryme Dis manibus Illustrissimi Adulescentis Michaelis Adami Bapt Sac, Rom. Imp. Comitis ab Alrhan.

### MEMORIE DE' SIGNORI

Athan. Viennæ 1648. 4.

6 Campus Liliorum, seu Album Austriaco-Marianum exornatum Elogijs Austriacorum Desparæ Virgini peculiariter deuotorum, oblatum sex Neo-Doctoribus Theologis Cisterciensibus in Cænobio Campililiens Professs, qui primi Iuramento folemni Academico se obstrinxerum desendendi Immaculatam Conceptionem B. M. V. vbi ad finem Panegyricus Magnæ Matri Virgini sine macula originali Conceptæ Viennæ 1649. in 4.

7 Trias Colofsea Honori, & Amori Celfifsimi Sac. Rom. Imp. Principis Maximiliani Gondolph1 ex Comitibus à Kümburg Archiepifcopi Salisburgenfiss Primatis Germania, &c. cum Archiepifcopali Pallio

infigniretur. Salisburgi 1668.

Sotto nome Anagrammatico.

8 Examen Synopleos Hiltorica de Conceptione
B. V. quam Fr. Marcellus Sidereus Cyriacus elucubrauit, & Balduinus Helenoceus Doctor Theologus ad
Trutinam Bullarum Apoltolica Sedis appendit. Sahsburgi. 1668. in 4.

Col fuo Nome .

2 Orbis Votorum pro definitione piæ, & veræ fententiæ de Immaculata Conceptione Deiparæ Virginis lib. 3. cap. 1. 2. & 3. Clagenfurti 1 6 5 9. in 4.

2 Orbis Votoru pro definitione piæ fententiæ,&c.

liber 4. 16 , 8. in 4.

3 Horæ

3 Horæ fublecinæ teftinæ, fine Panegyrici de Feftis SS, qui in Ecclefia tolemniter celebrantur. Pars Hyemalis, & Verna continens Panegyricos xxx. idiemate Germanico. Salisburgi 1669. in 4.

4 Hora subsection festion, &c. Pars Assiua, & Autumnalis continens Panegyr, xxx. idiomate Ger-

manico. Salisburgi 1670. in 4.

5 Pyramis 1ESVS Agonizanti erecta in Monte Oliueti, i dest V. considerationes affectuoise de Oratione Christi in Horto, eiusque agonia pro feris lest tis Quadragesima, Germanico Idiomate. Salisburgi. 1668. in 4.

6 Sacra Peregrinatio ad Sanctum 1 ESV Christi Sepulchrum per septem Stationes, seu considerationes Passionis Domini Nostri adornata, Germanico Idiomate. Salisburgi 1668. in 4.

7 Palma Virginea, seu Victoriæ Marianæ Septemdecim Sæculorum de Aduersarijs Immaculatæ Con-

ceptionis B. V. Salisburgi 1671. in 4.

Da stamparsi prossimamente.

r Orbis Vniuersi Verorum, pro definitione piæ & veræ Sententiæ de Immaculata Conceptione Deiparæ Virginis Tomi duo, in fol.

2 Horæ subsectivæ Dominicales, five Sacri Sermones ad Populum pro Dominicis totius anni. in 4.

3 Orator Crucifixus, fiue de leptem Verbis Domini lacra confiderationes pro vi. ferijs Cuadraget in 4

Mater

### MEMORIE DE' SIGNORI

4 Mater Dolorosa sub Cruce Filij, siue facræ Considerationes pro sabbathinis diebus Quadragelimæ in 4.

5 Arboretum Genealogicum Augustisimæ Dormus Austriacæ Libris 4. delineatum, in quorum primo i 7. diuersæ opiniones de prima origine Habspurgicorum Comitum, ex quibus Austriaci hodierni Auxerunt ad sidem historicam expenduntur. In solcum 300. & vitra Symbolis.

Austria Sancta, sine Sancti, & Beati Augustissima: Domui Habspurgo Austriaca: sanguine iuncti, cum Geneographica probatione in 4. hactenus reperit 80.

7 Tiara Pontificio Austriaca, siue Romani Pontifices Augustissimæ Domui Habspurgo-Austracæ sanguinis nexu illigati, cum Geneographica probatione. in 4.

8 Diadema Austriacum, siue Imperatores Romani Orientales, & Occidentales Augustissima Domui Habspurgo-Austriacę Sanguinis nexu coniuncti, cum Geneographica probatione. in 4.

9 Annales Sacroprophani Augustisimæ Domus Habspurgo-Austriacæ ex M. SS. xxij. & impreisis plusquam centum Auctoribus data opera inspectis, in breuem Chronologiam Collecti, in fol.

10 Carniolia Antiqua, & Noua, fiue Annales, & Chronología Sacrosprophana Iuclyti Ducatus Tarnio-

licæ

### ACCADEMICI GELATI.

licæex quamplurimis Auctoribus concinnata. in fol.

11 Basis Ethico-Politicæ, seu Virtutum, & Vitiorum moralium principia, & caussæ vario doctrinæ
genere inuestigatæ. in 4.

12 Prolusionum Academicarum libri duo. in 12.



GIO:

### MEMORIE DE' SIGNORI

econa filis inneo-Palmer, ten kision in 12 Vi

IOAN BAPTISTA AGVCCHIVS
AMASIA ARCHIEPISCOPVS

## GIO BATTISTA AGOCCHI

Arciuelcouo d'Amasia.





Onfignor Gio: Battifla Agocchi meritò d'auere per Zio Materno il Cardinal Soga, e per fratello il Cardinal Agocchi: Congiunfe ad eccellente [apere ottimi coflumi, & accompagnò la buona intelligen-

za delle cose alla persetta maniera d'esprimerle. La sua non reigorosa natura l'impedi in varie operazioni, in cui l'abilità dell'ingegno si dimossera dispossissima. Il Monado nondimeno ha non poco goduro delle sue opere, e de suoi assari. Non lo pote auer seco il Zio allora Vescovo di Pracenza, andando alla Nunziatura del Rè Cristiani simo, non godendo Gio: Battista salute à suspicenza per quel viaggio. Mà ben servi poi in qualità di Secretario il Cardinal Pietro Aldobrandini Nipote del Papa, e Legato in Francia a sedar le discordie sirà sua Maestà. El nuca

A a

### 186 MEMORIE DE' SIGNORI

di Sauoia, & in quella incumbenza e sercitando ottimamente i fuoi talenti se ne corse per Roma la fama del suo gran valore nell'eccellente modo di scriuere. Sopporto con animo imperturbato la morte del Card. suo fratello, e nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli in Roma, hauendous eretto un nobile Monumento, si era disposto à far vitaritirata dalla Corte , e folamente dopo le funzioni Sacerdotali , alle quali era ordinato, attendeua alla lettura de'libri . Non potè nondimeno non ripigliar di nuovo l'eßer dimestico del Cardinal Aldobrandini, nella di lui absenza preferito à tutti, ed eßendo diuenuto Pontefice Papa Gregorio XV. fu fatto Secretario de'Breui , principal Ministro nel Gouerno , che teneua il Cardinal Nipote Lodonico Ludouisi, nella quale incumbenza fece con tanta perfezzione le instruzzioni a'Nunzj, & a' nuoui Officiali della Corte, come se molti anni haueße praticata tal Carica. Erano allora per negoz di momento nella Corte Ponteficia i dispareri de' Principi più grandi per la Valtellina, l'elezzione del Duca di Bauiera all'elettorato dell'Imperio, e la Pace fra i Duchi di Sanoia, e di Mantoua, ne' quali affari così si adoperò la penna di Monfignor Agocchi, che scriuendo à nome del Sommo Pontefice al Re di Spagna, all' Imperatore, & ad altri Principi, ben di lui si può affirmare ciò che asserì Claudia. no di quel gran Ministro

. . . . . oracula Regis Eloquio creuere tuo, nec dignius vnquam Maiestas meminit se se Romana locutam

Gia Papa Gregorio l'auea destinato Cardinale, e li auria sicuramente conferita la Porpora , ritardata dagli emuli, se non fusse stato preuenuto dall'infirmità mortale, e prima del morire stando in letto hebbe, si dice, intenzione de crearne tre; fra quali era Monfignor Agocchi. Il che diferendo per la speranza di poterlo fare in Concistoro fini in pochi giorni il corso del suo viuere. Nel Pontificato d'Vrbano Ottano ebbe la Nunziatura di Venezia col tito. lo d'Arcinescono d'Amasia, done seppe, e sodisfare al Papa, F esser caro al Senato di quella Repubblica, e doue per lo spazio d'otto anni,cioè sino alla morte vi si trattenne, e vi lasciò Scritture , e ricordi degni di sempre viua memoria . Il nostro Congresso si pregia d'auerlo annouerato tra le gemme più belle , che ingioiellassero l'Adunanza . Morì l'anno 1 6 3 2 . nel sessantesimosecondo della sua eta, essendosi ritirato per l'inclemeza dell'aria nel Friuli nel Conuento de' Minori Franciscani. Scrisse vari Trattati, e fra essi onorala Patria colle Stampe.

L. Antica Fondazione, e Dominio della Città di Bologna Lettera risponsiua al Canonico Dolcini.

Pologna Lettera rilponliua al Canonico Dolcini. oue egli scopre le falsità dell' Annio , e de' suoi finti Autori , e

L'Orazione di Nerone per la Colonia Bologness

sotto il nome di Graziadio Maccati.

Rapresenta le sue croiche azioni il Monumentoesposto in sua lodesch'e il seguente .

A a

Sifte

Sifte Iter Viator Ioannes Baptifta Agucchius Amafiæ Archiepifcopus Hic iacet

Præful probitate infignis, Doctrina eximius, Prudentia confpicuus, Eloquentia præpotens. Qui calamo fuo,quafi gladio ancipiti,Hærefim terruit.

Diffecit, fugatit, Religionem erexit.

In multis item, quam magnis grauibusque muneribus mirum in modum obeundis

Pontificiam maiestatem ad Astra erexit.

Cui pro Ecclesia Dei laborasse Dulce suerat.

Premia meruisse satis erat.

Qui tandem Nouennali Legatione apud Venetos
Summa cum prudentia administrata.

Dum Oppida Venetika Mediteraneæ Pestis
Ergo vitandæ circumiret
Obijt in hajus Ædis Cænobio

Obje in huius Ædis Cœnobio
Anno Ætatis fuæ LXII.
Dominicæ vero Incarnationis
M. DC. XXXII.

Attendono la pubblica luce dell' Opere di Monfignor Agocchi i feguenti Trattati .

De Cometis Tractatus, & de Comete vilo 1618. De rebus Meteorologicis.

Vita

Vica Philippi Cardinalis Sega.

Vita Hieronymi Catdinalis Agucchii.

Vn Volume di Lettere, e vn altro d'Iltruzioni fatte a' Nunzj di N. S. Vn Volume d'Imprese piene di varia, e dottissima erudizione . Descrizione di vn Quadro grande del samoso Pittore Annibale Ca.

racci . Trattato del perdonar l'Ingiurie .

Trattato dell' Ingratitudine .

Trattato dell' Ippocrifia.

Trattato della maggioranza dell'ambizione fo pra l'amore di Donna.

Trattato della Vita prinata. Trattato della fragilità Vmana.

Trattato della fragilita Vmana. Trattato della Pittura.

Offetuazioni fopra le cofe di nuovo fecrette in Cielo.

Trattato di Cosmografia fatto per seruzio della Congregazione de Propaganda Fide in occasione di mandate li Missonatij in vatie patti del Mondo, Opera dotti sima, e dignissima.

Cronologia de' Rè d'Italia , del Lazio, e della Tofcana con la deferzione del tempo del Dilutto .

Trattato dell'antichità, & origine di Bologna,e dello fermete listorie. Trattato dell'antichità, & origine di Ferrara.

Paralello dell'acquisto fatto da Clemente Ottauo del Ducato di Fer rata, e del Rè di Spagna del Regno di Pottogallo.

Auuertimenti d'vii Pontefice dati al Nipete.

Sette Discotsi fatti nella Congregozione del S. Officio, mentre fità



# GIOVANNI ORSI

CONTE





Ologna benigna Madre, e nudrice di nebili,e Virtuofi Soggetti fu quella Patria, che diede alla Repubblica de Letterati il Conte Giouanni Orfi. Applicò questi allo studio delle Leggi, auuegnache il genio, an-

zi lo chiamaße alla cultura delle lettere V mane, ma condottofi in Roma, dopo di hauer riceuuta in Patria la Laurea

Dotto-

Dottorale, si diede con somma lode all'esercizio d'Aunocato. Ha nondimeno in diuerse opportunità orato nelle Ac.
cademie Romane alla presenza di molti Cardinali con ammirazione grande de gli vultori, parendo a tutti quasi
imposibile, che chigiornalmente si framischia, com Egli,
ne Fori friste turbe piu strepitose de Clienti, possa di poi
con Minerua, e con le Muse tenere si placido, e gentile
commercio. La singolarità, edilicatezza de suoi tratti,
unite ad uno spirito veramente da Caualiere, il rendono
tutto amabile a tutta la Corte. Hebbe luogo nel nosfro
numero sal più bel sore de suoi ann, richiedendolo degnamente la felicità del di lui ingegno.



GIRO.



GIRO.

## GIROLAMO PRETI

CAVALIERE



On folo annouera negli antichi fuoi fasti la Città di Bologna gran numero d'Huomini egregi in qual fiasi genere di scienza, ma i secoli moderni ancora anno veduta questa secoda Madre de gli studi dare alla

luce fapientifsimi, e dottifsimi Parti. Deuefi registrar nella ferie di questi Girolamo Pteti nostro Accademico nato di nobilifsima, & antica Famiglia, che per conformarsi alla wolontà d'Alessandro suo Padre, Cataglier di San Stefano, lasciato da parte lo sludio delle lettere umane tanto Latine quanto Toscane, al quale s'era prima applicato, mentre ancor giouanetto servina di Paggio Alfonso Secondo witimo Duca di Ferrara, si diede a quello delle Leggi, sa cendo in esse progressi degni del suo nobilisimo talento; segno che con applauso universale ne sosteno pubbliche con

ВЬ

clusioni imprimendo in cadauno de gli ascoltanti concetto d'esser per riuscire cono de più samosi Giureconsulti de suoi tempe. Richiamato poscia dal suo genio naturale all'interrotte applicazioni della Poesia, abbandonò in tutto lo studio Legale, dandosi di nuono a ricalcar gli ameni sentieri di Parinaso, da quali sepperaccoglier con selicemano siori di Poetiche, & erudite composizioni. La prima, ch'egli

concedette alle pubbliche stampe fü L'Idilio della Salmace,

che gli acquistò nome di gan Poeta appresso tutti i Letterati d'Italia; onde allettato da questo grido commune, lasciò poi correre à briglia sciolta il suo talento in traccia d'altre ammirabili Poesie, che con somma gloria del suo nome si leggono stampate con titolo di

Rime.

Si vedono parimente in prosa varj suoi

Discorsi Accdemici

copiofi di concetti pellegrini , e feraci di fingolar dottrina , frà quals non merita l'oltimo luogo quello da lui compofto fopra

Le Lagrime di Maria Vergine

Poema Eroico del Co: Ri lolfo Campeggi nostro Accademico. E' credibile che la souerchia applicazione a gli studi gli arrecasse qualche imbecillità negli organi visiui, onde su necessitato benche in età giouanile all'viso continuato de' vectri; serue anco di comemorazione nella Patria il ricordo, che co' medesimi agli occhi, e colla spada alla mano in onorata quistione sapesse non solo schermirsi in on accidentale incontro, ma riportaße su gli aggreffori segnalato vantaggio. Trasse però sempre egli con la soaustà de suoi costumi ogni cuore ad amarlo, non meno di quello, che violentaße con la vaghezza de suoi Scritti ogni intelleto ad amirarlo. Quinds dat Cardinal di Sauoia fu lungamente trattenuto tra suoi più dimestici famigliari. Indi il Cardinal Francesco Barberini, nipote del Santissimo Vrbano Ottano inuaghito di tanta virtu, lo desidero, e l'accolse nella sua Corte per Segretario delle lettere Latine . Condottolo seco alla Legazione di Spagna, auendo nel ritorno patitanel Golfo di Lione vna pericolofissima tempesta, Girolamo battuto, & agitato dalle turbolenze del Mare s'infermò grauemente; onde soprafatto dal male, e dagl'incommodi del viaggio, morì in Barcellona alli 6. d' Aprile 1626. doue fu sepelito il suo corpo; mà non la sua memoria, che viuerà in ogni tempo famosa negli annali dell'Immortalità. Ne rendono onorata testimonianza le lapidi consacrate all' eternità del suo nome ; vna delle quali espostanel primo Claustro de PP. di S. Francesco porta la seguente Iscrizione sotto il Monumento de' suoi Antenati.

Sepulcrum D. Bartolutij de Pretis Legum Doctor. Et Hæredum suorum,

Qui obije Anno Domini M. CCC. XVIII.

Die XXI. Septemb.

Barbaræ Pretæ Blanchetæ pietare, & moribus infigni

Bb 2 Qua

#### MEMORIE DE' SIGNORIE

Quæ

Prætorum Familiam per quingentos annos Belli, & Pacis muneribus Bononia Illustre nouissimis Hieronymi Præti Musis Italiæ conspicuam

Immatura morte conclusit, &c.

Luigi Maria Orsi suo fratello vterino in altra colla forma, che segue, si espresse.

> Hetrusci Poetæ, Romani Aulici, Erudiri Viri

Quotquot transitis, lugentes legite. Hieronymus Pre tus Bononiensis

Poeta eximius.

Aulicus syncerus, Nobilis eruditus, Cunctis amabilis, Cunctis ingenuus. Dam

Francisco Cardinali Barberino In scribendis secretis Hispanica Legationis Latino inseruiret eloquio

Sinus Legionenfis, peri culofa fractus nauigatione, Cœlo Animam, Arernitati Nomen, Barcinoni Osau

Bononia, Roma, Italia, Bonis omnibus Maximum lui desideriam reliquit

A. D. M. DC. XXVI. die VI. Aprilis.

Aloy.



Aloysius Maria Vrsius Æques Sancti stephani Frater vterinus

Tanto Viro maioribus omnibus maiori, In Nobilium maiorum fuorum Sepulchro reftaurato

Gratum hoc poni mandatit Monumentum.



G 10:

197

198 MEMORIE DE SIGNORI

### GIO BATTISTA MAVRIZIO





Ra primi Accademici, che cultiuarono ne' fuoi principi la nostra Sclua si segnalò molto Giouambattista Maurizio, che oltre a vna persetta cognizione di quelle amene lettere, che sosse percherendono gli animi

psu gentili, humane vengosio chiamate, era insieme dotto Filosofo, come quegli, che Discepolo era stato del nostro
chiarissimo Caliginolo; acuto Teologo Morale, e insigne per la laurea de Diritti Canonico, e Cuule, da luvin
assai fresca gioueniu consegunta. Fu senza dubbio de più
zelanti, e de più frequenti à quelle servide, e spesse assenblee, che (come aumene nelle origins delle nuoue Accademie) sogliono indesse samene raunarsi. Portò il nome
d'Immatuto, e n'espresse u concetto con vana Vitecarica
di vus acerbe esposte a raggi del Sol nassente, col motto
Se se melioribus ostett. E segno infallibile della suma
grande, che del merito, e della letteratura singolare del
immatuto serono que chiarissimi Fondatori, e pietre son-

damen-

#### 220 MEMORIE DE' SIGNORI

damentali della nostra Ermatena, l'auerlo sublimato alla suprema dignità del Principato; e in quel tempo appunto, che pubblicandosi da loro il primo Volu ne delle loro Poesse sotto nome di Ricreazioni Amorose

l'anno 1590. vollono notificare al Mondo, che'l Maurizio era Capo, e Principe loro, pregian losi di comparire in pubblico di lui su iditi letterari, e di farsi raunisare condot. ti alle pugne di Minerua da si generoso Capitano. Ebbe altresi fotto altri Principi più d'una volta il carico granifsimo di Censore, vsicio di quell'importanza in qualsiuoglia Accademia (per la sodezza del giudicio, per la sufficienza del sapere, e per la manierosa dolcezza del procedere, che vi si richiede) che può ageuolmente conoscersi da chi che sia . Ma il nostro Giouambattista allora particolarmente diè caparra del sauer suo nelle materie Critiche, quando abbracció la difesa del Principe de Toscani Melici, il Petrarca rispondendo con sode ragioni alle accuse fattegli dal Muzio Giustinopolitano, huomo per la copia, e varietà de libri in molte dottrine, non solo noto adesso à chiunque di lettere si diletta , ma stimato allora da tutta Italia per la sua acre eloquenza, e per la facilità, e prestezza, con cui faceua nascere quasi all'improuiso l'opere sue. Di questo Soggetto, la cui penna cra in quel tempo formidabile, punto non pauentò il Maurizio, anzi con un giusto Volume intitolato

Lo Scudo del Petrarca,

che ancora apresso gli Eredi suni si conserua, abbattè valo-

rosamente le contrarie ragioni , e i sossifici gauilli sottilisimamente scoperse, e consuto. Ma questa dottissima scrittura non fu , per nostra scragura , sottoposta dall' Autor suo alle stampe, imperocche non era ella anche all'estima sua perfezione condotta quando il Muzio si morì, e nun ebbe Giouambattista per bene di mostrar brama di far guerra co'morti, e di prouocare, ancorche giustamente, chi non potea più rispondere. Auanzato poscia nella età, riuol se tutti i suoi studi poetici alle glorie del Saluatore , e della Immacolata Vergine di lui Madre, e (come occupazione propria d'un Sacerdote, e Curato della venerabile, e antichissima Parrocchiale de'Santi Martiri Vitale, e Apricola, ch'egliera) passo dal fauoloso Parnaso al misterioso Taborre, col cui titolo vn'intiero Poema Epico ne compa le, il quale viscito alla luce, e da lui dedicato al Massimo, non men Pontefice , che Poeta, Vrbano VIII. d'immortal memoria, meritò gli applausi di quel grandissimo Ingegno, e le lods dell'universal consenso de Letterati. Aueua il nostro Immatuto contratta famigliare seruitù con Vibano fin quando sotto il nome di Maffeo Cardinale Barberino, e Legatò di Bologna s'era compiacciuto di farsi ascriuere alla nostra Accademia, e talmente era da quel Porporatr stato gradito l'affetto di eso, che gli auea conceduta una delle Api sue d'oro per adornarne l'Arme della famiglia Maurizia. Fauore però, che fu da se riceunto con si stretta interpetrazione, che non volle estenderlo à gli altri della sua Casa, ma, riputandolo personale, egli solo ne suggel-



GIRO.

## GIROLAMO PRETI

CAVALIERE

### 多計本語

On solo annouera negli antichi suoi fasti la Città di Bologna gran numero d'Huomini egregi in qual siasi genere di scienza, ma i secoli moderni ancora anno veduta questa secoda Madre de gli studi dare alla

luce fapientifsimi, e dottifsimi Parti. Deuesi registrar nella serie di questi Girolamo Pteti nostro Accademico nato di nobilissima, © antica Famiglia, che per conformarsi alla cuolontà d'Alessandro suo Padre, Cascaglier di San Stefano, lasciato da parte lo studio delle lettere-t mane tanto Latine quanto Toscane, al quale s'era prima applicato, mentre antor giouanetto servina di Paggio Alfonso Secomdo viltimo Duca di Ferrara, si diede a quello delle Leggi; sa cendo in esse progressi degni del suo nobilissimo talento; a segno che con applauso universale ne sostemo pubbliche con

ВЬ

clusions imprimendo in cadauno de gli ascoltanti concetto d'esfet per riustire cono de più samosi Giureconsulti de suoi tempse. Richiamato postia dal suo genio naturale all'interrotte applicazioni della Poesa, abbandonò in tutto lo studio Legale, dandosi di nuono a ricalcar gli ameni sentieri di Parnaso, da quali sepperaceoglier con selice mano siori di Poetiche, & erudite composizioni. La prima, ch'egli concedette alle pubbliche stampe su

L'Idilio della Salmace.

che gli acquistò nome di gan Poeta appresso tutti i Letterati d'Italia; onde allettato da questo grido commune, lasciò poi correre à briglia sciolta il suo talento in traccia d'altre ammirabili Poesse, che con somma gloria del suo nome si lèggono stampate con titolo di

Rime.

Si vedono parimente in prosa varj suoi

Discorsi Accdemici

copiosi di concetti pellegrini , e feraci di singolar dottrina , frà quals non merita l'oltimo luogo quello da lui composto sopra

Le Lagrime di Maria Vergine

Poema Eroico del Co: Ri lolfo Campeggi nostro Accademico. E' credibile che la souerchia applicazione a gli studi gli arrecasse qualche imbecillità negli organi vissui, onde fu necessitato benche in eta giouanile all'usocontinuato de' vestri; setua anco di comemorazione nella Patria il ricordo, che co medessimi agli occhi, e colla spada alla mano in onorata

quistio-

quistione sapesse non solo schermirsi in vn accidentale incontro, ma riportaße su gli aggreffori segnalato vantaggio. Traffe però sempre egli con la soanstà de suoi costumi ogni cuore ad amarlo, non meno di quello, che violentaße con la vaghezza de suoi Scritti ogni intelleto ad amirarlo. Quinds dat Cardinal di Sauoia fu lungamente trattenuto trà suoi più dimestici famigliari . Indi il Cardinal Francesco Barberini, nipote del Santissimo Vrbano Ottano inuaghito di tanta virtù, lo desiderò, e l'accolse nella sua Corte per Segretario delle lettere Latine . Condottolo seco alla Legazione di Spagna, auendo nel ritorno patita nel Golfo di Lione vna pericolofissima tempesta, Girolamo battuto, & agitato dalle turbolenze del Mare s'infermò grauemente; onde soprafatto dal male, e dagl'incommodi del viaggio , morì in Barcellona alli 6. d' Aprile 1626. doue fu sepelito il suo corpo ; mà non la sua memoria, che viuerà in ogni tempo famosa negli annalı dell'Immortalità. Ne rendono onorata testimonianza le lapidi consacrate all' eternità del suo nome; una delle quali espostanel primo Claustro de PP. di S. Francesco porta la seguente Iscrizione sotto il Monumento de' suoi Antenati .

Sepulcrum D. Bartolutij de Pretis Legum Doctor, Et Hæredum suotum,

Qui obijt Anno Domini M. CCC. XVIII. Die XXI. Septemb.

Barbaræ Pretæ Blanchetæ pietare, & moribus infigni.

Bb 2

#### 196 MEMORIE DE' SIGNORIE

Quæ

Prætorum Familiam per quingentos annos Belli, & Pacis muneribus Bononiæ Illustré nouissimis Hieronymi Præti Musis Italiæ conspicuam

Musis Italiæ conspicuam Immatura morte conclusit, &c.

Luigi Maria Orli suo fratello vterino in altra colla forma, che segue , si espresse.

> Hetrusci Poetæ, Romani Aulici, Erudiri Viri

Quotquot transitis, lugentes legite.
Hieronymus Pre tus Bononiensis
Poeta eximius.

Aulicus fyncerus, Nobilis eruditus, Cunctis amablis, Cunctis ingenuus.

In Scribendis Secretis Historica Lega

In scribendis secretis Hispanica Legationis

Latino inseruiret eloquio

Sinus Legionenfis, peri culofa fractus nauigatione,

Coelo Animam, Acerinitati Nomem, appropriatione Office of the Coelo Animam, and the Coelo Animam, and

Bononiæ, Romæ, Italiæ, Bonis omnibus)
Maximum lui desideriom reliquit

A. D. M.DC.XXVI. die VI. Aprilis. di

Aloy.

ACCADEMICI GELATII

Aloysius Maria Vrsius Æques Sancti stephani Frater vterinus

Tanto Viro maioribus omnibus maiori, In Nobilium maiorum fuorum Sepulchro reftaurato

Sepulchro restaurato
Gratum hoe poni mandadit
Monumentum.



13/00

G 10:



### GIO BATTISTA MAVRIZIO





Ra primi Accademici, che cultinarono ne' Jioi principi la nostra Selua si sepando molto Gionambattista Maurizio, che oltre a cona persetta cognizione di quelle amene lettere, che sosse percherendono gli animi

più gentili, humane vengosio chiamate, era insieme dotto Filosofo, come quegli, che Discepolo era stato del nostro
chiansisimo Caliginolo; acuto Teologo Morale, e insigne per la laurea de Diritti Canonico, e Cuule, da lui in
assai fresca giouentu consegunta. Fu senza dubbio de più
zelanti, e de più frequenti a quelle servide, e spesse assablee, che (come auuvene nelle origins delle nuove Accademie) sogliono indesse salla entre raunassi. Portò il nome
d'Immaturo, e n'espresse il concetto con vona Vitecarica
di vue acerbe esposse araggi del Sol nassente, col motto
se se melioribus ostett. E'segno in fallibile della stima
grande, che del merito, e della letteratura singolare del
immatuto serono que chiarissimi Fondatori, e pietre son-

damen-

rosamente le contrarie ragioni, e i sossifici gauilli sottilisimamente scoperfe, e confuto. Ma questa dottissima scrittura non fu , per nostra sciagura , sottoposta dall' Autor suo alle stampe, imperocche non era ella anche all'estima sua perfezione condotta quando il Muzio si mori, e nun ebbe Giouambattista per bene di mostrar brama di far guerra co'morti, e di prouocare, ancorche giustamente, chi non potea più rispondere. Auanzato poscia nella età, riuol se tutti i suoi studi poetici alle glorie del Saluatore , e della Immacolata Vergine di lui Madre, e (come occupazione propria d'un Sacerdote, e Curato della venerabile, e antichissima Parrocchiale de Santi Martiri Vitale, e Agricola, ch'egli era) passò dal fauoloso Parnaso al misterioso Taborre, col cui titolo vn'intiero Poema Epico ne compa se, il quale roscito alla luce, e da lui dedicato al Massimo, non men Pontefice, che Poeta, Vrbano VIII, d'immortal memoria, meritò gli applausi di quel grandissimo Ingegno, e le lods dell'uniuersal consenso de Letterati. Aueua il nostro Immatuto contratta famigliare seruitù con Vibano fin quando sotto il nome di Maffeo Cardinale Barberino, e Legatò di Bologna s'era compiacciuto di farsi ascriuere alla nostra Accademia, e talmente era da quel Porporate stato gradito l'affetto di eso, che gli auea conceduta una delle Api sue d'oro per adornarne l'Arme della famiglia Maurizia. Fauore però, che fu da se riceunto con si stretta interpetrazione, che non volle estenderlo à gli altri della sua Casa, ma, riputandolo personale, egli solo ne suggel-

Сc

li, e negli altri suoi scudi, che gli occorse di far dipignere, la bell' Ape Barberina effigio . E se bene Girolamo Cardinal Colonna Arcinef. Esaminator Smodale, lo dichiaro, non mai stancandosi l'infaticabil Musa del nostro Immaturo, in poco tempo un'altro ben maturo Poema produsse, in cui la Morte, e la Sepoltura della Vergine Madre di Dio eroicamente cantò, al quale il nome impose delle Delizie di Getsemani. Ma allora appunto, che sotto il torchio dello Stampatore s'imprimena il primo foglio di si bell'Opera, ful' Autor suo chiamato à godere, come spersamo, su'l Sionne del Paradiso quell'eterne felicità ch'aueua descritte nel Taborre, e a mirare perpetuamente quelle gloriose Delizie, che auea sospirate nel Getsemani . Lasció Gionambattista questa nostra mortal miseria l'anno 1635. il di 26. di Maggio, in età di poco meno, che ottanta anni; e'l corpo suo fu con religiosa pompa nella sudetta sua Chiesa consegnato a quella terra, che insuperbisce per essere stata irrigata col sangue d'assaisimi Martiri nella orribil persecuzione di Diocleziano. Lascio Stampati

Il Tabotre, Poema Epico rutampato tre volte. Rime Amoro'e ne duo'primi Volumi de gli Accademici Gelati.

E manuscritte si conserua dal Signor Giouambattista Maurizio Canonico di Santa Maria Maggiore, suo degno Nipote.

Le Delizie di Getsemani, Poema Epico. Lo Scudo del Perrarca, difesa dell'Opposizioni del Muzio. Discotsi Accademici di più materie.

E varie altre Rime di diuersi suggetti.

### GIO BATTISTA S A N V T I PELLICANI





Io: Battista Sanuti Pellicani nacque.
d'Aleßandro Dottor di Leggi, ed Accademico Gelato, e di Agata splia, e nipote
de'due famosi Medici Gio: e Fabio Pellini: alle Scuole de'Giesati apprese

l'educazione in lettere vmane, e dal Dottor Andrea Taurelli la Rettorica: vdì Logica dal Dottor Francesco Na.

Cc 2

tali

tali, Filosofia dall'Abbate Landi Canonico Regolare Lateranese, Leggi dal Bottor Gio: Battissa Giouagnoni,
Musicada D. Agostino Felippazzi, Astrologia dal Battor
Fuluio-Magnani, ed Astronomia dalli Dottori-Gio: Domenico Cassini, e Geminiano Montavari: Fudottorato
in Leggi in Bologna, oue è Lettor pubblico, hauendo ance
hauuta cura simil lettura nella Sapienza di Roma, dout
pure studio appresso l'Auuocato Lansranco Zacchia: è stato accettato, ed vidito più voste in diuerse Accademie
così in Bologna, come in Modana, Mantoua, Venezia,
e Roma; serue oggidi alsa Patria di Letter Fubblico, e
d'Auuocato.

Ha date alle stampe varie Composizioni diuise in prose,

ed in versi .

Il filenzio eloquente della voce del Verbo di Dio. Panegirico per S. Gio: Battista Decollato.

Il Ritorno Vittorioso d'Alessandro, festa Teatrale Le Gare de Fiumi Accademia per Musica. Azioni

ambedue rapresentate nel Pubblico Palazzo di Bologna. Le Parentesi Poetiche, Miscellanea di Poesia.

Tiene altre opere da pubblicare, e sono

Della Vita di S. Bernardo Archidiacono d'Aosta, libri trè.

De rebus Litigiosis, Trattato Legale. Responsa Civilia, & Criminalia.

Ephemerides pro annis 1675.76.77.78.79.&

ACCADEMICI GELATI.

205



WEOLKS HELTINGS - CORP. WHEORY - CENTRAL STATE OF CORP.



TOANNES CIAMPOLVS FLORENTINVSVIRIVSO SIGNAT-REFEREND"SANCTISS PONTIF GREGORILY TV R BANI VIII A SECRETIS IN LIBELLIS APPRIFE

-() =1

## GIOVANNI CIAMPOLI

Referendario della Signatura.





'molto decorosa la ricerdanza de cognomi nobili dell'estinte famiglie: pouche ella rinouandone la memoria, viene à rammentare à posteri l'antica grandezza delle passate Prosapie. I Ciampoli mentouati

si trouano da Gioan Villani (il più veridico, e diligente Istorico della nostra Italia) tra quelle Famiglie Guelse del sesto della nostra Italia) tra quelle Famiglie Guelse del sesto della motreta di Monte Aperts siritirarono in Lucca. Questa notivia potrebbe seruire per un grande argomento della loro potenza, e nobiltà in que'tempi, mavimase in dubbio se Giouanani nostro Accademico trasiforisine da quella illustre senata. Portato dalla sortuna ancor sanciullo in casadi Gio. Battista Strozzi nobili simo di Firenze un ricene dalla bonta, e dall'assetto di quel Caualiere le prime educazio-

ni, Of appreßo dilui attrasses primi saggi delle Scienze, e d'una nobile letteratura. Fu dotato dalle Muse di si felice vena nella Poesia Italiana, che rendutosi ben tostoin quelle chiarissimo, e passato collo Strozzi nella Corte di Roma, vi godè collor mezzo la sorte di farsi noto al gran Cardinale Maffeo Barberini, che poscia sali alle supreme mete nel Vaticano. Questo Porporato gusto di modo l'arguta facondia di Giouanni, che, fattane istanza allo Strozzi, lo prese tra' suoi più intimi , e dimestici famigliari, quando fu promosso alla Legazion di Bologna, nel qual tempo diede l'incontro felice alla nostra Accademia di farne il prezioso acquisto. E caminfallibile testimonianza del di lei pubblico aggradimento il Sonetto indrizzato al Ciampoli dal nostro Rugginoso nel Terzo Volume delle Poesie Accademiche de Signori Gelati impresse l'anno 1615. L'aurariceuuta dalla protezione del Cardinal Barberini lo solleuò nel Ponteficato di Gregorio XV. non solo alla Prelatura Ecclesiastica, ma al posto di Segretario de Breui Apostolici . Sublimato poscia il Cardinal Masseo al soli o nel Vacicano, fu egli confirmato nel medefimo grado, e fauorito d'ona benignissima confidenza. Parea che questa presagisse a Giouanni fortunati euenti nella Presatura Romana, vedendosi arricchito di rendite Ecclesiastiche, e feruorosamente sostentato dal bênignissimo affetto del suo Santissimo, e liberalissimo Protettore. Ma quanto è cieca la mente omana! I Parti della penna del Ciampoli compariuano vestiti, Of adorni più dalla vivezza

dell'ingegno, che purgati dalla maturità... giudicio. Et il suo stile tutto tumido, licenzioso, e bizzarro eraammantato da certe sorme totalmente gonsie, e 6 ardite. Et ali erano per l'appunto i portamenti de suo cossimio. Onde offeone giussammete il prudentissimo Pontesice su astretto Giouanni d'orscir dal Palazzo, e dalla Corte portarsi a ovagare il rimanente della sua vita in diuersi Gouerni dello stato Ecclesiastico. Sui riuosto ora a gli ozi delle Muse, ora all'occupazione de gli studi più graui procurò colla penna solleuassi al volo di quell'Immortalità, che non gli auea saputo sa consegune la sua prudenza. Vicì alla Luce il di lui volume di

Rime,

doue esplicando i Salmi Dauidici condusse con molta leggiadria le Muse Sacre d'Israelle à peregrinare nella Toscana. E sama, che da quesse susse la lima del Sercussimo l'Idaissa Quarto Re di Polonio, che sulla prima promozione quella Maessa à lari non intendà chiedere per la Porpora, ch' il solo Ciampoli. La Motte lo rapì ad una tanta sortuna nel giro de' suoi Gouerni, ou' egli occupaua la miglior parte del tempo negli studj più ameni. Nell' opere sue pompeggia una sacondia nor ordinaria, illustrata abbondeucimente col siore delle sigure, trassati, & armata dall'acume de più scelti concetti. Del lo studio delle parole non su molto ungo, e nato nella Toscana vantauasi d'auer succhata dalle poppe della nutrice senza satica d'ingegno la purità della lor candidezza. Si

Dd

wedono

vedeno applaudite dal Pubblico dell'opere del Ciampoli vn volume di

Profe,

e quafi nel medefimo tempo ammirò l'Italia l'altro di

Poefie;

ma perch ella impaziente attendea con anfiofa brama gli altri manufcritti, che fparfi erano riferbati ne più riposti scrigni con molta cura dalla priuata curiosità, l'asfetto del Signor Canonico Agostino Sante Pinchiati,nostro Accademico,ne procurò l'edizione in Bologna col titolo di

Fragmenti dell'Opere Postume nel 1654. si come antecedentemente nel 1653. aueacolla pubblica luce fatto godere le

Poesie Funebri, e Morali.

V na fcelta di queste , stratta anche dall'altre dell'accennato primo V olume ha in Roma auuto il compimento della ristampa l'anno 1 666 sotto il nome di

Rime Scelte,

diusse in Sacre, Eroiche, Laudatiue, Morali, Varie, e Facete. Il Cardinale Sforza Pallauicino, che amò in ruta le roirtù, e godè l'intriusca samigharità del Ciampoli hà grandemente contribuito al debito della sua privata ami: cizia, procurando del 1667. la pubblicazione in Roma dell'roltimo libro delle

Profe,

oue fi scorge un dissegno, che l'Autor meditaua sopra una Politica sacra abbozzata nel Dialogo intitolato

1170

il Zoroastro,

a cui annessa si legge

La diffesa del Pontefice Innocenzo Secondo per l'Inuestitura delle due Sicilie fatta a Ruggieri Normanno,

e nobilissimo, è l'ingionto Saggio dell'

Istoria della Polonia,

ch'egli in grazia del mentonato RèVladislao preparana. Nell'evitimo luogo fià collocato l'erudito

Discorso dell'Vmiltà.

Del Ciampoli si legge impresso, oltre all'opere addotte, con Volumetto di

Lettere.

Negli altimi anni della sua vita ordina an libro di Filosofia Naturale

I di cui abbozzi manuscritti come preziose reliquie son conseruati da Gran Personaggio , e se n'ammirano i Frammenti , come appunto le magnissicenze dell'antiche Ruine.



Dd

· GIO-

### GIOVANN PEPOL

CONTE



Ella Nobilisima Famiglia Pepoli nacque figliuolo Primogento del core Giosanni, e della Contessa Lucrezia Trotti Dama Ferrarese il Conte Giosanni, il quale per la chiarezza de Natali, e per la incli-

nazione fua particolare alle virtuofe funzioni , hebbe luogo frà le Piante della nostra Selua all'hora quando auue

gnache

gnache Gelata, erano piu che mai fussono in fiore. Applica questo Caualiere lungo tempo à Litigj ardui, concernenti al la sua Casa, per la quale applicazione ha egli se gran pratica de termini Legali, e Giudiziari, che tantanon ne hanno i Curiale pin confirmate per le Pribundle Roman. Fuin gran pregio al Cardinale Berrardino Spada suo Zio per le applicazioni economiche sue intorno gli affari domestici. Et il medesimo Porporato gli die viuente grandi aiuti di protezione ne' fetici successi delle sue Cause. Tracali diuertimenti nondimeno non ha mai dimenticato l'amore geniale a'nostri Litterarj Simposj. Anzi auuisato appena dalla nostra Lettera circolare delle presenti stampe ; ha egli corrisposto con tutta prontezza, & offeruanza a'nostri inuiti col mandar prontamente la propria Impresa qui sopra espreßa, la quale non si eßamina a manifestamento delle sue bellezze, per non diffidare del giudizioso accorgimento di chi leggendo l'offeruerà.



G10.

# G I O V A N FRANCESCO

BONOMI



Vuegnache ad altri, che all'erudite Opere tanto in Latina, quanto in Italiana fauella date fin'hora in luce da Giouanfransefeo Bonomi non si conuenisse il riportare alla memoria de' posteri le prerogatiue

del di lui Nome; Nondimeno per essere de' nostri Gelati, sia sunzione degna di noi l'abbozzarne contacconto così a

recin

recisa. Nacque egli in Bologna I anno di nostra Redenzione 1626 a 6. d'Agosto , e primogenito soprauui se a trè altri fratelli, vnico figliuolo de Padre cotanto benemerito nella Patria , che durano ancora indelebili in alcuni viuenti le memorie della splendidezza, e carità di Domenico, già di lui ben degno Genitore. Venne applicato dal zelo Paterno appena vícito dal Collegio Nobile de' PP. Giefuti alle Filosofiche discipline , e poscia allo studio delle Leggi, ma benche venerasse i comandi del Padre quanto si dec da figliuolo di vita timorata, dopo nondimeno di hauere ottenuta la Laurea nelle due Leggi, ad altre leggi non applico l' animo fe non che alle belle amenità Oratorie, e Poetuhe. Così nel mezzo dell'età sua più adulta diede alla luce delle Stampe la varietà delle fatuhe si in Prose, come in Versi qui lotto nominate, per le quali si a di Noi aragio. ne porta il nome d'Affaticato. Allenda di Letterarie Amicizie, carteggiando oggimas to primi Soggetti dell'Italia. Ne gli mancano corrispondenze oltre a' Monti con pluralità di cime d'Huomini . Mai no ha voluto impiezhi presso Grandi, quatunque di molea villità;nimico di tutto ciò, che potrebbe offuscargli in ombra la sua cara libertà, la quale viene da lui apprezzata più d'ogni Tesoro, perche ha massima di viuere tutto a se stesso per morir suo. Quindi auuenne per auuentura, che chiamato, più anni corsero, con aputa di Cefare dal F. M. d'Auellino, oggi Vefcouo di Nusco, Predicatore in quel tempo a quelle Maesta, ad intraprendere, già morto il contuofisimo Sbarra, la carica

de Poeta in quella Augustisima Corte, si scusò con incolpirecontrario il Clima di collà alle sue corporali indisposizione nise rimafe pregio della Patria alla cultura delle fue purgatissime lucubrazioni . Continua corrispondenze giornali con Canalieri, Prelati, Cardinali, e Principi, ma al riceuere di fimili Preghi (ameno ne' motti con gli Amici) suol appellangli speciasità di grazie, che quelli de Letterati ha in woods chiamare fauori lucross . Fu amico scorporato de Fra Cira de SS. di Pers, e di Lodonico Tingoli, quando gran wini. In oggi vn Conte Girolamo Graziani, @ vn Giuseppe Battista sono li due singolari Amici, con cui più di frequente egli va con Lettere . E per giornale commerzio pratica strettamente sol tanto col Marchese Felice Montecuccoli, perche in tutte le cose lo sperimenta Caualiere sequestrato dalle maniere comunali. Fuor di luogo non parmi di rammentar qui, che vennero traslatati in latino alcuni snoi Sonetti da Papa Alesandro VII. scherzanti sul male della Pietra, Sonetti già impressi ne' de lui Virgulti di Lauro, il che indufe il Conte Carlo Cefare Canonico Malualia Canalier Bolognese vinente, ad onorarlo con un ingegnosissimo Sonetto registrato al presente nel primo volume del Parto dell'Orsa; come anco non fuor di squadra il motivar l'onore conferitogli da vin Lorenzo Crasso, e da von D. Antonio Muscettola dentro a gle Elogi d'Huomini Letterati, rispetto al primo, e nel Gabinetto delle Mule, in quanto al secondo, col riserbar in que' due Volums dalla voracità del Tempo non meno i

tratts vsciti fin. a quel giorno dalla sua Penna, che il Ri tratto al viuo del nostro Accadémico. Hà veduto viuente citato da Scrittori celebri, come a dire dal Picinelli, dal Muscettola, dal Vintimiglia, dal Montalbani, dal Minozzi, dal Loredano, dal Legati, dal Frugoni, dal Nomi,dal Guidi, &c. e traporento in altre lingue più d'euno de' suoi Parti, dall'Altogradi il Chirone; dal Celario l'Eraclito; dallo Stanzano il Democrito; e dal Nomi le Linee giornali; come ancora goduto il privilegio di venire inuitato, & ammeßo in diuerse Accademie delle più rinomate. Particolarmente in Patria in quelle de gl'Indo. miti, e di noi Gelati, e fuori in quelle de' gl'Innominati, de'Filoponi, de'Filergiti, e della Crusca . I suos presenti studi sono la cultura delle due lingue Latma, ed Italiana, come ne faran fede a suo tempo l'Opere nouelle, intorno cui stempera pur troppo tutto di la sua rara Complessione. I

Heraclitus, siue morales Fletus. Democritus, seù morales Risus.

Virgulti di l'auro, Rime. Veneris speculatio.

Chiron Achillis, Emblemata Moralia.

Il S. Giouambuono Bonomi.

Epistolarum, pluriumq; Venustatum miscellanea.

Cure di Domiziano. Monarchia Apollinis.

•/1 Ec

#### MEMORIE DE' SIGNORI 218

Vitæ Diui Rocchi Paraphrafis. Epigrammatum Opusc. Ne'Parti dell'Orfa. Tomi due. Siftro Poesie Serie. Disfide di Eroi, Cartelli. Segretario Indipendente. Fauoriti d'Apollo Lince Giornali.

Opere Manuscritte.

Il Seneca. L'Huomo di Platone. Sere in Apolline, Lezzioni Accademiche, Petulanze dell'Ingegno, Fumi del Capo. Verità nel Pozzo. Patrocinio d'Epicuro. Anatome Amicizie. Lettere Libri Quattro.



1 ... arratunes do 15 (class)

### GIVSEPPE CARLO RATTA GARGANELLI





Iuseppe Carlo , che nacque di Lorenzo Ratta , e di Gentile del Senator Scipione Zambeccati , hebbe il Padre , che diuenne herede del wecchio Monsignore di sua famiglia , & esso Giuseppe, Carlo wltimo

de Fratelli incontrò la Fortuna come più Giouane di succedere nell'Eredità, e nel Cognome de Garzanelli. En-

Ee

trato

#### 220 MEMORIE DE SIGNORI

trato nell' Accademia de'SS. Gelati, che frequentemente allora rinouaua le sue raunanze, non tralascio d'intrauenirui,e di farsi adire ne pubblici Congressi di quella; Enon affatto inimico delle Muse Toscane ha coceduti alla posterità ne' libri pubblicati dall' Accademia, varj cotrafegni del la felicità del suo ingegno. Dinertito però, col presto accasarsi da' negozi dimestici, & applicato al mantenimento delle due Case; si èreso colla fecondità del suo matrimonio con la Signora Anna Maria Marfilj nata di Maria Bentiuogli, nel numero moltiplicato de figli, meriteuole de priuilegi dell'essenzioni . Fra questi Monsignor Antonio Lorenzo effercitando eccellentemente nella Romana Prelatura diuersi impieghi, viue oggidi tra' Prelati della Sacra Consulta, e si mostra come l'istesso nel cognome, così molto simile nella virtà, e nel merito del vecchio Monfig. Dionifio Ratta già V ditore della Sa cra Romana Rota.





### 222 MEMORIE DE SIGNORI



G10-

## GIO BATTISTA MONTALBANI

CONTE.





la Fratta nel Friuli portando per Arme sei Sbarre trauersali in Campo giallo con cuna Rosa nera nel mezzo tradue Sbarre nere superiori, e quattro similmente uneze inferiori: nacque del 1596. il primo di numerosa fratellanza di Padre, in ogni maniera di settere non mediocremente versato; Hebbe per Precettori nella Grammatica, ed Humanita Paolo Mazza, ed Angelo Pagne ni molto celebri nell'arte soro, e nella Filososia Flaminio Papazzoni, e Azelchierre Zoppio samossimo Dottore, e Fondatore della nostra Accademia, sotto gli aussi; is del quale del 1613 ottenne la Laurea Dottorale con applauso non ordinario sa

nendo

uendo dato prima pubblici saggi di se & in dispute, & declamazione Accademiche, e varie composizioni si La tine; come Volgari molto erudite, e spiritose; il di lui ingegno ferui do non lo lascio fermare nella Patria ma lo spinse all'andare in traccia di peregrine cognizioni in varie, e lotane regions del Mondo, che a pena ei toccaua sl vigesi mo anno, ma prima gustata l'Italia, ed imbeuutosi delle più astruse intelligenze delle cose nello studio particolarmente di Pifa, ed in quello di Padoua, e di Parma, doue pure prefe la Laurea Legale, se ne volò poscia nella Germania, e nella Polonia, nelle quali Provincie buona pezza di tempo si trattenne, e sin tanto, che se gli presentò un occasione di tutto suo genio di pasarenon solo a Costantinopoli, ma di far tragitto a vari Paesi dell'Imperio Octomano, e sin nella Persia stessa, per vedere, & osseruar quello, che non lece così di leggieri ad ogni vno: nel che egli hebbe agio d'imparare non solo la lingua Turchesca, ma alcune altre barbare lingue esatissimamente, in guisa che potè comporre, e scriuere un grosso Volume della lingua Turchi sea , e porla in precetti Grammaticali con un copiosissimo Vocabula. rio di tutte le voci di quella. Fra più confidenti , ch' egli hebbe in Constantinopoli vno fu Gaspare Graziani , il quale lo ricercò di liberare vono Schiauo, che era sopra le Galere di Napoli al Remo, per lo chene scrisse caldamen. te al Conte Masolino Bifaccioni, che felicemente maneggratofi inuio libero lo Schrauo in Constantinopoli, doue fu poscia scoperto per Nipote del Bassa cognato del Gran Signore. Perciò Gaspare Graziani fu dichiarato Duca di Nixia , e Signor di Paris , e furono date speranze gagliarde al Montalbani del Vaiuodato di Valacchia; Er al Graziani del Principato della Moldania. E per confe. guirlo con facilità fece il Basa appoggiare al medesimo Graziani dal Gran Signore suo cognato l'Ambasciaria a Cefare per la conclusion della Pace poco prima trattata coll' Imperio. Ottenuto l'impiego il Graziani, condusse seco il Montalbani, e col di lui maneggio, & industria ottenne la bramata confirmazion della Pace , e ritornando alla Porta, fu rimunerato col pretesto del prestato seruigio del Principato della Moldauia. Iui il Montalbani seguendo l'amico riceuè in ricompensa il Castello di Galatz col suo Territorio. Ma non contenta la cupidigia vmana fabbricò al Principe Moldano co suoi vasti pensieri una precipitofa caduta . Tratto egli co Principi Cristiani della Germania, e della Polonia l'inuasione della Seruia, e della Bulgaria ad effetto di rendersi con sicurezza Principe ereditario della Moldania, & independente dal Turco. A' questo fine portossi il Conte Montalbani sconosciuto, e trauestito a diuer s: Principi confinanti seruendogli di grand' aiuto la pratica di undici linguaggi, e finalmente strinsc felicemente la desiata Lega: Ma scopertosi il Trattato, fu dall'Imperatore Ottomanno inuiato un Chiaus al Baßa della Bosna con vna lettera, in cui commetteuagli di leuar la testa al Graziani, e con l'altra a questi d'abboccarsi col Baßa per seruigio releuante, ma dal medesimo casual-

#### 216 MEMORIE DE SIGNORI

mente penetrato l'ordine per un incontro fortuito, & veciso di sua mano il Chiaus, che portana il mandato del Gran Signore, e poscia quanti Turchi erano in Iassa; accellero l'esfeita in campagna; attendendo dalla Polonia, e da' Principi confinanti i soccorsi promessi. Intanto dichiarato suo Tenente Generale il Montalbani, anuenturossi alla battaglia coll'aiuto sopragiunto de' Pollacchi; ma ne segui la rotta de Christiani, come è noto nell'Istorie, colla ruinadel Graziani, che mentre procuraua la sua saluezza colla fuga, fu (dormendo) vecifo dal suo Cameriere per rubbargli l'oro; ch'in molta copia seco portaua; perdendo infelicemente col Principato la vita. Sostenne valorosamente il Conte l'impeto de'nemici; mà sbaragliato l'esercito, ferito,e quasi esangue rifuggiossi nella Tarteria,ed indi nella Polonia, doue vdito l'esito infausto del Principe; risolse di portarsi in Italia. Quiui fermatosi per qualche tempo, veduta la Corte di Roma,e passato a V enezia, prese in moglie la Figlia del Conte Masolino Bilaccioni Letterato di primo grido; indi introdottosi alla seruitù della Seremisima, e Real Casa di Sauoia, done su carissimo alla Reale Altezza del Duca Vittorio Amedeo sin ch'egli visse, ed ottenne cariche militari principalissime di Sargente Maggiore Generale di Battaglia, e di Aide (come dicono in Piemonte ) del Mastro di Campo Generale d'ambi gli Eserciti, cioè del Christianissimo di Francia, e della Reale Altezza di Sauoia in Italia; E perche pati una longa, e perscolosa persecuzione degli Spagnuoli, trattenuto prigionie.

ro di guerra in Napoli, dopo ch'ei ne rimase libero abbădonate le Corti, si ritiro, come in tranquilisimo porto, setto la Signoria di Venezia, doue trasporto il suo Patrimonio di Bologna; e dalla Moglie (come s'è detto) figlia del Conte Bissaccioni, hebbe alcuni figliuoli, nel qual tempo riconosciuta la di lui wirità dalla Republica Serenisima, su inuitato al seruzio di quella con wina condotta riguardeuole, con cui poscia passò nel Regno di Candia agitato dal surore dell'Armi Ottomane. Jui morì del 1646, di male autisimo nella Fortezza della Suda, hauendo lasciato di se gran desiderio, e warie Opere manoscritte. Non su dato alle Stampe, wiuente lui, che il bellissimo suo Commenzio

De moribus Turcarum,

composto a simiglianza di quello di Tacito de moribus Germanorum. Monsignor Leone Alaccio nel suo Libro intitolato Apcs Vibana stampato in Roma del 1633. per Lodouico Grignani alla pag. 15. enumera alcune di lui Opere sotto questo titolo.

Ioannes Baptista Montalbanus Bononiensis Philo

sophia, & I.V.D. edidit

De Moribus Turcarum Commentarium, Roma

apud Guliel mum Facciotum 1625. in 12.

Il qual Commentario fu poi ristampato tra i Volumetti delle Republiche in 16. nel Volume intitolato Turcici Impetij Status, &c. Lugduni Batau. 1630. Editurus est.

Annales ab anno 1 600. víque ad præfentem diem.

Ff

Suppellectilem Taciti cum discursibus, & applicatione exemplorum nostri æui.

Grammaticam Turcicam.

Primum Mobile, & secundum Mobile ad calculum

Rodulphinum fupputatum.

Propositiones, Lemmata, & Problemata de inclinatione, & tactione linearum, argumentum non nisi ab Apollonio pertractatum.

Varj altri manoscritti si trouano appresso i suoi Eredi,

tra i quali l'Opera intitolata

Dedalex, seu Labirintex omnigenarum Ciffarum ambages.

E molti altri sono andati a male.

Io: Baptista: Montalbano à Fracta Bononiensi Gallatzij Comiti

Omnium Liberalium Artium, & Iurisprudentiæ Splendidioribus titulis infignito.

Quem

Validiores tam fecundæ, quam aduerfæ Fortunæ

Multiplices pectus infractum animo femper inuenere,
Oni

Marti, & Mufis strenuá adeò nauauit operam semper, Vt cuiusnam, vel militis fortius,

Vel Laureati fapientius vices sustinuerit meritò Habetur incertum.

G10-

# GIOVANNI TVRCHI

pactactact





Iouanni Turchi, di Filosofia Dottor Collegiato, Proficsore di lettere Vmane sù lo Studio pubblico di Iologna, figliuolo del già Nicolo Turchi di Filosofia Dottor Collegiato, e Medico, & Accademico

pur Gelato, fu dal Padre allor Tiuente incaminato sempre a i buoni sudi, a'quali sin da fanciullo cominciò appli-

carsi,

cassi, e sciolto das rigors delles cuole più puerili, ssudio sot la direzione d'huomini Eccellents la Rettorica, indi tutta la Filosofia, poi la Medicina, benche quessa non esserciti. Ora si sa fentire, con applauso non ordinario, volle Accademie, tanto nelle Composizioni in Prose, quanto in Versi, massime in lingua Toscuna. Procurando così non esserciti massime in lingua Toscuna. Procurando così non esserciti nitieri seguitamente sono sempre stati celebri, ò in Armi, ò in Lettere, non tanto nella sua Patria, nella quale hanno conseguite le dignità solite in essa da godersi da gli altri Nobili, quanto appresso Sommi Pontessici, doue hanno sono cariche d'onore, & appresso Monarche, de quali n'hanno riportati dignita singolari.

Haurebbe, da stamparsi, le sue Rime

I suoi Discorsi Accademici tanto Latini, quanto Toscani, & altre composizioni. Ma conoscendo pregiudiziale mol te volte alla sama altrui, la troppa sacslita di correre alla stampa, va ancora riguardandosi da simil periglio.



ACCADEMICI GELATI. 231

## G V I D O PEPOLI

Conte, e Marchele.



Vido Pepoli Conte di Cast iglione, Sparui, e Baragazza, Marchest della Preda, e delle Caselle, & c. figlio del su Girolamo Pepoli Conte : Marcheste e Senatote, ha sepre applicato a tutti quegli studi, che pon eran Cavaluto e oltre la Nebilia trimaria

no rendere un gran Caualiero , oltre la Nebiltà primaria della propria nafeita , riguardeuole, & ammirabile, e

nella

### 232 - MEMORIE DE' SIGNORI

nella Patria, e fuori d'essa. Nelle belle lettere, delle quali in Poessa massime ha sempre hauuto applauso nelle Accadomie, tiene luozo non inferiore ad alcuno. Nelle materie d'Onore, nelle quali è versatissimo, vien singolarmente considerato, onde pochi accidenti nascono, per gli quali egli non venga impiegato, ò per consiglio, ò per determinazione. Nelle azioni poi Caualeresche, come di Giostre, Tor nei, Balli, e simili, cesi ha sempre selicemente tenuto il suo posto, e la sua Casa, con vanti, che eviporta di generoso, e liberale, si può-chiantre un Asso, so una stanza, so un pieno Congresso di Letterati, verso gli quali egli si mostra munificenti simo.



## GASPARO BOMBACI

CONTE





Asparo Bombaci Conte della Petrella Panìra, nato nel 1607 di Antonio, e di Liuia del Caualier Carlo Ratta, passò spontaneamente dalle private alle pubbliche Scuo. le ad votre Lezsoni di Filososta, e di Les-

gi, non per diuenir Dottore, ma per farsi dotto, & hauendo il genio inclinato alle Lettere, che sono di ornamento

Gg

alla

alla rozezza dell'altre, e di decoro alla condizione ciuile, fu vno de primi a formare la nobile, e virtuosa Raunanza, che si chiamo l' Accademia della Notte, la quale con la direzione dell'insigne Dottore, e compositor d'opere Matteo Peregrini hebberil principio dal Senator Conte Francesco Maria Bentiuogli, e nella raccolta delle Rime, che si pubblicarono sotto i Principati Accademici de iConte Giulio Maluczzi, Giouanni Lupari, & Annibale Mariscotti, essendosi preso il nome di Tardo, mostro di hauer passeggiato le vie delle Muse Toscane. Questa vltima raccolta di Rime, che funel 1627. si dispenso nell'occasione, che la Ressa Accademia fece rappresentare magnificamente in Musica, e con Machine in ossequio delle Dame Bolognesi la Trasformazione di Egeria in Fonce nel Palazzo del Coaccademico Girolamo Senatore Marchese Albergati. Saria longo il commemorare l'opere, doue sono state stampate varie di lui Poesse, ma solo si nominara l'Idilio epitalamico, he in libro particolare diede alla luce col nome di

Catena di Vulcano per le nozze de Serinifiimi Oddoardo Duca di Parma , e Margarita Principella di Tof ana , quale prefento esfendo andato a cuedere quelle folennifiime feste. Le di lui opere

in Profa pubblicate, fono

La Scena de Sacri, e de Profani Amori, dedicata alla Serenifsima Vittoria della Rouete Principes sa d'Vrbino gran Ducchossa d'Toscana,

L'Araldo ouer Trattato dell'Arme delle Famiglie

diretto

diretto al di les Consorte Gran Duca Ferdinando II.

La Prima è la leconda parte de' Bolognefi Hlustri per Santità.

l'wna porta all'Eminentissimo Cardinal Francesco Barberini, nipote del Somme Pontesice V'rbano Ottauo; l'altra agli Illustrissimi, & Eccelsi Magistrati, e Senato della Patria, e l'

Historie Memorabili della Città di Bologna. ristrette nelle Vite di tre Huomini Illustri, le quali tengono in Fronte il nome dell' Emmentissimo Cardinal Carlo Carafa Legato di Bologna, de Principi della Rocella. Vedonsi nella seconda Raccolta delle lettere memorabili dell' Abbate Michele Giustiniani alcune riftonfine di vari Principi, e Principesse da quali egli è statoringraziato, & ha hauuto segnalate lodi, per li sudetti componimenti, e fra quelle medesime lettere si legge ven benignissimoringraziamento a lui indrizzato a nome della Maestà di FerdinandoTerzo Imperatore, che Poetuamente fu effequiato, come anco la Real Casa di Sauoia, ma senza pubblica. zioni di stampe. Nelle lettere dall'Emmentissimo Cardinal Sforza Pallauicino se ne legge ancora va parimente a lui diretta, che insieme è molto breue, e molto con. fiderabile

La Relazione di Bologna tradotta in Latino, e pubblicata nel volume delle Città dello Stato Ecclefiaftico da Giouanni Blau in Amfterdam è opera dell'isteßo Bombaci per la quale il Senato, per parte

.Gg 2 dicui

di cui egli altre volte ancora era stato ringraziato, volendolo riconoscere con nobile, e non mercenaria mercede, gli mandò a donare co decorosa legatura i dodi si Volumi sin allora stampati del samoso Aldrouandi. I Signori Accademici Gelati l'hanno aggregato con tutti i voti fauoreuoli alla loro Raunanza, nella quale hà ritenuto il nome di Tardo, che portaua nell'accademia della Notte, e nel volume delle Prose di esis Signori Gelati si vede il

Ristretto del di lui Trattato dell'Arme delle Fa-

miglie intitolato l'Araldo.

Tiene egli an libro di fue Poesse la maggior parte manuscritte, le quali prosessa hauer composse, non come Poeta, ma come Accademico intitolandolo

La Musa sonnolente,

e l'ha appropriatamente distribuito sotto le seguenti Imagini Celesti. La Chioma di Berenice, la Corona di Arianna, l'Aquila, Perseo, la Lira, Boote, l'Orsaminore, il Cigno, & il Drago. Hà ancora composto in Prosavin libro, non per pubblicarlo, ma per pruata, e domestica informazione col nome di

Galeria Geneologica,

doue con la propria fi piegano le descendenze della maggior parte delle Famiglie Nobili di Bologna, con le qualt la di lui hà di presente, ò nei tempi andati hà hauuto qualche Allianza. Sono in molto numero gli Autori, che fanno menzione del Conte Gasparo, e si seruono della di lui autorità, & vitimamente il tanto insigne Accademico Gela-

### ACCADEMICI GELATI. 237

to Berlingiero Senator Gelsi, di fempre viua memoria nella fua pregiatifsimă opera intiolata La Spada d'Honote si è seruito del primo versodel Sonetto di esso Bombaci, in cui lodo quel nobilissimo arnese militare, e Caualeresco dicendo

Pregio del fianco, e paragon del Core.



GIV-

### GIVLIO CESARE VENENTI





Giulio Cesare di Totila Venenti, e di Silueria Scappi, figliuola del fu Senatore Pier Maria si conuerebbe von Elogio dettato dalla Modestia, a cagione, ch'è tanta la di lui compostezza d'animo, mas-

sime negli affari di Lettere, che nulla stimandosi, sente sempre altamente de gli altri , e solo bassamente di se medesimo

Acco-

Accoppia alla soauità de' costumi vna gentile inclinazione alle Mufe, per lo che aggregato al nostro Consesso, ha fatto vedere più volte ne suoi latini componimenti i frutti ingegnosi del suo Poetico stile . Nell'eretta Impresa del Mongibelio, che dall'alte sue cime ardente fiamme trammanda, animata dal motto Arcano defensa Gelu, hà volu to esprimere con sentimenti d'omiltà le ardenti brame de' suoi studi, che restano anualorati da' Letterari esercizi della nostra Accademia. E quantunque ogoi tempo si copiaccia dello studio Poetico, ha nondimeno ne gli anni più giouanili fatto nel Seminario Romano il corso Rettorico, e successiuamente in Patria il Legale, con non mezzano profitto . Tiene fondata cognizione di molt' altre facultà, e partuolar mente del disegno, e della Dipintura, l'ono, e l'altra delle quali, ritirato taluolta ne' suoi appartamenti, è fama, che eserciti Giulio Cesare per suo diporto, e per intermezzo alle applicazioni piu serie; anzi neraggiona alle opportunità contanto fondamento, che più volte ne rimasero sopraffatti e vinti i professori stessi in ambo eccellenti maestri. La nostra Raunanza condescese volentieri alle sue dimande, allorche fece instanza di venire aggregato al nostro numero. E nos dopo , che l'habbiamo praticato , innamorati del suo procedere, godiamo d'hauerlo Collega.



G10-

### GIOVAN PAOLO CASTELLI

CONTE



R.L. Conte Gio: Paolo Castelli fu figliuolo
del Conte Antonio Maria Prior di Bologna della Religione di Santo Stefano, e
figliuolo di Francesca Facchenetti Nipote della Santa Memoria di Papa Inno-

cenzo Nono, e forella del Cardinale Antonio Facchenetti, e del Marchefe Ludouico Senatore, che morì Imbafciadore

della

#### ACCADEMICI GELATI.

della nostra Città appresso la Gloriosa Memoria di Vibano Ottauo, ambidue nostri Accademici. Corsi gli studi della Grammatica, e della Eloquenza, prese gusto nella Poesia Toscana, nella quale s'essercita con le Muse felicemen. te propizie. Diede opera ad amendue i Diritti Civile, e Canonico sotto il Sig. Alessandro Guidotti, e con tale applicazione, e profitto, chene riporto gloriosamente la Laurea l'anno 1667, e di sua età il 21. Stà souente trauagliato dalla Podagra, doloro sa eredità paterna; onde il suo viuace intelletto resta non poco mortificato. Per la qual cosa ancorch' egls abbia consecrato tutti gli affetti alla nostra Accademia, in cui pochi mesi ha, ch'e stato riceuuto, non può frequentare le Raunanze, come desidera. Da nondimeno grandi (peranze del suo nobilissimo spirito, e de' suoi gentili simi costumi con cui s'obbliga gli animi, e incatena i cuori di chiunque ha fortuna di godere della sua soaus sima conuer sazione. Non ha fin' ora, per la tenerezza degli anni, composto Volume alcuno; ma ne fa bene sperare frutti degni de' suoi studi, e della facile sua vena poctica.



Hh

D GIA-

# D. GIACOMO ZABARELLA

Conte, e Caualiere.





pregia di trar l'origine dagli antichi Sabbatini di Bologna, che nella Patria hebbero con la nobiltà infieme la Potenza ,



& hauendo egli fatte le proue di tal derinazione, ottenne dal Senato con tutti di sua Casa, e loro Posterità le recuperazioni della nobile Cittadinanza in forma amplissima. Questo non è luogo da narrare distintamente i pregi di così degna Prosapia per armi, per lettere, e per dignità tanto conspicua alle cui glorie contribui segnalatissime qualità il Card. Francesco Zabarella, che nel Concilso di Costanza preuenne con la Morte la sua esaltazione al Pontisicato,e non mancano gli Autori, che spiegano i racconti fra i quali è il Crescenzio nella Corona della Nobiltà, et eso Sig. Conte Giacomo nelle sue opere Genealogiche hà mostrato, se non in tutto, almeno in parti le notabili prerogatiue. În tanta distanza de tempi, & oscurezza di antichità è cosa degna di osseruazione il vedere con quante erudite considerazioni, & autorità di marmi antichi la casa Zabarella per mezzo degli stessi Sabbatini vien mostrata deriuare della Gente Cornelia, così famosa per i Consolati, e per li trionfi, onde tanto più degnamente i Signori Conseruatori di Campidoglio concessero il Privilegio della Patrizia Cittadinanza Romana alla Persona, e descendenza del Signor Conte Giacomo, il quale con duoi Accasamenti ha fondate alla sua Posterità origini di maggior grido fra le Italiane Profapie, pouhe la fua prima moglie fu Ignazia Contessa di Collalto, e la viuente Contessa Lucrezia Malatesta nacque di quel Ramo, per lo quale fra la Nobiltà Veneziana haueua posto la Prole de Principi di Rimini . Hà il Signor Conte Giacomo conseguito quegli

Hh 2

honors

#### MEMORIE DE' SIGNORI 244

honori, che sono proporzionati alla sua nascita. Andò camerata a Roma co Giouanni da Pelaro (che pos fu Serenismo Doge) vno degli Ambasciatori di vibbidienza della Repubblica Veneta alla Santità di Aleßandro VII. Egli è Conte di Credazo , e d'Imperio, e Caualier gran Croce di San Giorgio, e Priore di Gierusalemme, e fra gli altrititoli egli si pregia di esser detto nell' Accademia de' Signori Gelati l'Ammiantato. L'Opere da lui Stampate sono le seguenti.

Italiani .

Latini. Auraica Lib. 1. Polonica Lib. I. Christina Augusta Lib. 6.

Merouea Lib. 3. Aula Zabarella Lib. 2. Aula Heroum Lib. 4.

Trafea Peto Lib. 3. Gli Aronzi , ò de Marmi antichi. La Rosa de'Mocenichi . Il Carolio de'Pefari .

Il Magnifico delli Zani. Il Correlio delli Corrari Gli Valeri Romani Padouani, & Veneziani

Il Pileo delli Capelli. Tito Liuio delli Liuj, & Sanudi.

Icologia Veneta.

Icologia Padouana .

Il Galba delli Qutrini -Da Stampatfi.

L"Agamemnone delli Cornelj. L'Agelmondo di Gonzaghi. LAgone delli Bolani . L'Ambasciatore delli Boldù.

Il C. Accio de'Cauacei . Il Corner Generolo nelli Caualli

li Maggio delli Bernardi. Il Mestrio delli Malipieri . li Nannio delli Nanni. II Numa delli Pifani . La Piscopia delli Corneri. Li Atconj.

Marco Aurelio. Orazio Cocle. Li Bafi j, & altri.

Arbori di tutti i Principi. L'Antenore di Padoua, & Venezia. Genealogia de Principi Lib. 10. Genealogia Austriaca Genealogia de' Medici. Genealegia di Cale Illustri Lib.4. Genealogie di Nobili Veneu . Orazioni diuerle .

Il Garzia delli Garzoni.

Discorsi Accademici. Lettere Latine. Lettere Tolcane. Relazioni diuerie. Composizioni diuerse.

GIV-

# GIVSEPPE BATTISTA

बिन्नास्थितिन



A Regione Salentina, oggi detta Prouincia d'Otranto nel Regno di Napoli, ha dato al Mondo Giufeppe Battilta. Hebbe egli il natale nella Terra delle Grottaplie, la quale benche Città non sia, non

cede a Città veruna della Prouincia mentouata. Fu detta Castel Rudiale , perchè su ediscata dal popolo dell'antica

Kudia,

#### 246 MEMORIE DE' SIGNORI

Rudia, patria d'Ennio. Da gli anni teneri die saggio d'applicazione alle buone Lettere, imperciocche appena compiuto un lustro, senza il comadamento de' Genitori s'incam. minò alla Scuola con l'A bi ci fotto le braccia. Adulto attese, esercitandosi nella Grammatica, e nella Rettorica, all'acquisto della Lingua Latina. Paso poscia in Na. poli, e quiui nel Collegio de' Padri Gesuiti applicò tutte le forze dello'ngegno per lo spazio d'anni sette a gli studj della Filosofia, e della Teologia, nella quale si dottoro a persuasione d'amici. Da'medesimi ancora su confortato, che s'impiegaße alla facultà delle Leggi Canoniche, e Ciuili, si per vantaggiarsi ne'beni di fortuna, che per lo più sono seguaci di tal professione; come anche per istradarsi a portare con maggior attitudine qualche degnità Ecclesiastica,ch' ei volesse proccurare, o potesse per buon destino incontrare. Ma egli nulla curando così fatti configli interessati, hauendo anzi animo Stoico, che no, volle selamente le soddisfazioni del suo genio. Perlocche hauendo egli fornitosi lo'ntelletto di molte scienze, cominciò a leggere, e ad offeruare con offinata diligenza i migliori, e più regolati Maestri della Lingua Toscana, opinando egli, che quanto più dee intendersi l'idioma Latino, tanto meno debba oggigiorno scriucrsi, essendo ciascuno obbligato ad illustrar la natia fauella, come tutte le nazioni andate auuedutamente han fatto. Quinds è adiuenuto, che s suoi scritti possono recarsi per testo , e servire d'autorità , con tanta cultura egli scriue. Datosi poi alla lezione de Poeti

Toscans di maggior grido, conobbe non eser vero, che la nostra Poesia era giunta a tutta perfezione, com'altri portauano opinione. Perlocche meditando egli una idea non più praticata, ha dato a dinedere quanto vantaggio habbia l'Italiana Poesia acquistato per le sue fatiche. E, per vero dire, ragunando egli in an sol componimento crudizioni pellegrine, forme di dire giudiciosamente ingegnole, e sublimità di concetti, s'è renduto così mirabile, che altri come potrà imitarlo, così perde la speranza di poterlo pareggiare, non che superarlo. Onde chi non commenda e ammira le sue Poesie, o non ha conoscimento del buono, o dalla malignità rimane abbagliato. Diunigata la fama del suo valore, il Sig. Marchese di Villa, Gionambattista Manlo , sourano Direttore allora della celebre Accade mia de gli Oziosi, lo inusto in quella cirtuosa Ragunanza, e'l duchiara uno de' suoi Accademici con orrenolissime espressione. Ini sperimentatà la sua profonda intelligenza in tutte quase le discepline, e particolarmente nelle faccende poetiche, fu proclamato perpetuo Cenfore. Dopo alcuni anni passo a miglior wita il nominato Marchese, il quale hauendo grà e dimesticamente, e nelle pubbliche funzioni ben praticate le vintu del Battilla, ordinò nel Testamento a gli Eredi, che i suoi manuscritti fossero da tan to huomo rineduti prima che fi consegnassera alle Stampe. Morto il Marchese, e celebrategli l'Accademia l'esequie con pompa decente, non volle più il Batt sta frequentaril Congresso, dicendo, che non ifrerana pin di redere in

quella sedia persona di egual merito, e di pari abitudine limorò frattanto due lustri, e più, in Casa del Sig. Principe l'Auellino, da cui fu gli chiamato con generofa efibizione. Maini esfendogli poco propiziala fortuna, come a tutti Letterati succede, lasciò quella Casa, cotentandosi nemico di strepiti di viuere a se sesso. E quantunque ei fosse stato no meno in Napoli , che in Roma da altri Signori tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, più volte inuitato, non volle mai mutare il suo proposito, testisicando, che nelle Corti non hà luogo conueneuole la Virtu . Noi finalmente consapenoli del valore impareggiabile del Ba tista espresso ne suot Libri , non palesato dalla Fama, che souente suol esser bugiarda, l'habbiamo eletto per nostro Accademico con tutte queeti honori, che alla di lui virtu sono douuti. Qui tranoi Gelati ha voluto imporsi il nome d'Assiderato, e innalzar per impresa una Serpe, la quale dal freddo del Verno raggroppata, e quasi priua di senso, aspetta di ripigliar le forze dalle tiepidezza di Primauera, col motto .

Ritornerò viuace a miglior tempo . Significando, che, passati i suoitrauagli, che gl'impediscono le occupazioni letterarie, ripiglierà gli spiriti smarriti . Ha dato in luce sino ad ora le

Poesie Meliche

dunse in cinque parti.

Gli Epicedi Eroici,

che sono Poesie Lugubri.

Tre Centurie d'Epigrammi . In Profa,

La Vita

La Vita del Beato Felice Cappucino, el Giouanni Battista.

Tiene pronte per commetterle quanto prima al torchio;

Le Giornate Accademiche,

che sono quelle pubbliche funzioni ele quali e fece nella no bilissima Accademia degli Oziosi di Napoli nella sua adolescenza, vinuente il Marchese Manso, Principe di quella.

Il Trattato del Poema Epico.

fecondo le regole d'Aristòtile , per poter poi compiere tutta la Poetica , alla quale va dando giornalmente l'ivltima ma no . Appresso vedran la Luce

Le Poesse Auletiche, e una

Tragedia.



li

GIRO-

## GIROLAMO GRAZIANI

CONT. E.





On conosce i pregi, a'quali s'è alzata la Poessa Italiana in quesso scolo erudito, chi a'i nobili Parti d'ingegno, pubblicari sin'oggi da Girolamo Conte Graziani, Gentilhuomo oriundo di Perugia, non

tributa applausi traboccanti . Guidato questi su'l primo siore de gli anni dal suo genitore à Modona, douc chiamato

era

era dal Duca Cesare d'Este in qualità di Consigliere di Stato, approfitto (si felicemente nelle Lettere vmane, e nelle facultà Legals come Gionane di winace spirito, e ricene in quelle per obbidienza al Padre l'ona, e l'alma Laurea; Quindi perche inclinava non merzanamente a gli Studi Poetici, fi die all'Epica, e compofeil in site in the

Poema della Cleopatra, santa ib " no isanti al quale die compimento, e luce prima di compier egli il vigesimosettimo de suoi anni. Indi s'inuoglio di faticare attorno al belli simo se on a fame per or ale effet. Ubate

Poema del Conquisto di Granata, antique de long

che poscia ha pubblicato al Mondo in età ferma, ed in pochi anni l'habbiam veduto ristampato in Bologna, in Napoli, ed in Parigi . Fù eletto Segretario di Stato dal Duca Francesco Primo, che fu lo splendore de Principi al nostro Secolo. Serui nel Conclane, done eletto venne Pontefice Aleffandro VII, al Principe Cardinal d'Este oggi viuente. Ritornato dal Conclaue il Cardinale, e seco giunto in Modona il Conte Girolamo, in rimerito delle sostenuto fatiche il Duca gli fu liberale della Contea di Sarzana, con l'Onore appresso della carica di Consigliere di Stato. Morto Francesco, egli fu quello, che in compagnia del Segretario Ignazio Gotani (il quale si portò segretamente a Guastalla d'ordine del Conte di Fuentaldagna Gouernatore di Milano ) conchiuse di assenso della Francia l'aggiustamento onoreuole, e vantaggioso al Duca Alfonso, di felice memoria, con gle Spagnuoli; E la sostanza del trattato

Rabili

stabilito in quello aggiustamento su poi consirmata nella pace generale statta a i Pirenei tra le due Corone. In oggi la Maessa del Re Crissianissimo considerandolo si a gli altri Letterati viuenti, il prinilegia d' vu'annual pensione ragguardenole. Hà luogo in pluralità di Raunanze Mecademiche si in Italia, come suori, e particolarmente nella stimati sima di Firenze, appellata la Ciusca. Quindi su, che ancor Noi, per rendere imidiabili alle più stimate Accademic del Mondo, il habbiam' vinito al nostro numero, e satto per Voti concordi Accademico Gelato.

Opere Stampate.

Cleopatra, Poema.

Conquisto di Granata.

Specchio della Gloria, Panegirico.

La Calisto, Panegirico.

Il Colosso Sacro, Panegirico.

L'Ercole Gallico.

Relazioni diuerse inoccasione di Feste,e di Tornei Sonetti Varj.

Il Cromuele, Tragedia.

Opere Manuscritte.

Memorie Storiche.



## GIO BATTISTA GORNIA

多名识形系数





somma velocità d'ingegno, e di tempo la Grammatica, e le lettere V mane, ma la Filosofia apprese da Francesco

Natali

### ACCADEMICI GELATI.

215

Lectiones Medicæ Cathedræ In Gymnafio Pifano.

Extraordinariæ

Fedem Cathedræ Ordinariæ

Observationum Medicinalium Volumen.



GIO:

### GIO. BATTISTA CAPPONI

Filosofo, Medico, e Notomista.





Iouambattista Capponi figliuolo di Giouanni nostro Accademico, di cui si ragio: nerà a suo luogo, di sette anni dell'età sua cominciò a dilettarsi della cognizione de semplici: mortogli indi a duo anni il Pa-

dre, che gli era Maestro, principiò a far Versi Toscani, compiacendosi nella quasi continuata Lettura di Dante, che

percio portana sempre in saccoccia. Paso a gli studi d'Vmanità, Retorica, e lettere Greche sotto i PP. Alfonfo Ferri, ed Ercole Francesco Cassola Giesuiti. Di tredici anni ade Loica, e fe appresso il corso Filosofico sotto Bastiano Regoli allora il Decano de' Filososi di Bologna, e'l Medicinale sotto Daniello Carmegni Prattico Ordina rio. Vdi ancora Andrea Mariano Filosofo dottissimo, e Bartolommeo Massati Prattico sopraordinario nelle loro pubbliche lezioni quasi continuamente, eziandio dopo il Dettorato . Fu introdotto nella Notomia(a cui ebbe grande inclinazione fin da fanciullo)da Giouann' Antonio Godi Cirugico Ordinario, e Notomista. In questo tempo, essendo d'anni 16 fu aggregato alla nostra Accademia, e co. minesò a pubblicare i suoi Toscani componimenti . Fatto Assistente dello Spedale della Morte apprese sui trè anni continui la pratica Medicinale sotto il Fisico Onorio Beati Decano de Collegi Filosofico e Medico, e primo Profesor Sopraordinario, e fotto il Civugico Gio. Luigi Gelli. Sostenne poscia le sue pubbliche Conclusioni anche Scolare, come allora si costumana, alla presenza del Cardinal Sacchetti Legato, suo benignissimo Protettore; e indi a vn' anno prese la Laurea del Dottorato il 17 di Giugno del 1641. l'anno ventesimo de suoi giorni . Studiò di poi Euclide, la Trigonometria, e parte dell' Astronomia sotto la direzione dell'ammirabil Padre Cavalieri, la cui conuerfazione continuò molti anni con grande intrinsichezza. Frequentana oltremodo l'Accademia recitandossi in profa,

e in verso; e fu allora appunto, che accortosi del suo troppo ardire, bruciò l'Annibale sua Tragedia, composta appunto nel tempo del suo ingresso nell'Accademia, e quattro Cants d' un Poema Erosco, nel quale egli medesimo viconobbe vguale la debolezza, e l'audacia. Fondo l'Accademia de gl'Indomiti, che in pochi anni fe progressi incredibili; e ragiono più volte nelle pubbliche Azioni di quella alla p resenza di Cardinali, e di Principi. Recuò, e discorse nelle nostre assemblee, e due volte particolarmente in folenni raunanze. Ha effercitato la nostra Segretaria per trè anni continui ne famosi principati de Senatori , e Marchesi Cornelio Maluafia, e Virgilio Maluezzi, e la Cenfuratre volte sotto i Principi Co: Carlo Archidiacono Bentiuogli, Co: Andrea Senator Barbazza, e Mario Senator Cafali. Orò in pubblico il 1643, nella Scuola de Confortatori (de cui è Maestro sopranumerario) per la solennità de S. Gio: Decollato. Fe la sua prima Lezione pubblica alla presenza de Cardinali Falconieri Legato, e Ludouisi Arcinescouo l'Ottobre del 1645. e letti i trè soliti anni di Loica, cinque altri fu Filosofo straordinario della sera, i duo susse quenti tenne la Catedra Morale, e i dodici appresso professò la Prattica Ordinaria, e v'ebbe cinque anni il primo luogo. Insegnò poscia per cinque anni la Prattica sopraordinaria , d'onde dall'Illustrissimo Reggimento è stato commandato di prender la Catedra Vnica Ordinaria dell' Istoria Naturale , e de Semplici , che fu del Massimo VIsse Aldrouando, la cura del cui famosissimo Museo, e del

proseguimento dell'Opere è pure stata appoggiata al nostro Giouambattista insieme con la Prefettura del Giardino pubblico, e da lui s'è cominciata à professare quest'anno. Hà per trè volte corso il difficilissimo arringo della pubblica Notomia di Bologna, leggendo, disputando, e tagliando: in ordine a che, oltre a gli effercizi continui, che dalui in luogo particolare aperto a tutti se ne faceuano, a suo speziale impulso aueua il già detto Bartolommeo Massari fondato il Coro Anatomico, congresso, oue si frequentauano ogni settimana il leggere, la disputa, e la sezione . E'ascritto alla Crusca famosissima di Firenze, a gl'Incogniti di Venezia, a gl' Intrepidi di Ferrara, a gl'Offulcati di Cesena, a gl'Incolti della Mirandola, oue ebbe ancora vn' azione; e tentò nella Patria di rauniuare i Schuaggi. Ebbe l'Orazion funebre in San Niccola de PP. Agostiniani del Finale nell'essequie di Maestro Ippolito Monti stato loro Generale, e compatriota. Ha frequentissimamente disputato, non solo nelle pubbliche Conclusioni, main tutte le Notomie, a cui ha potuto assistere. E'di presente Segretario, e Censore straordinario dell'Accademia, della quale haraccolto con molta fatica, e diligenza tutte le notizie,e i Principi, i nomi l'Imprese,e l'opere de gli Accademici. Hà cognizzone non ordinaria delle Lingue Greca, Latina, Toscana, Francese , e Spagnuola , e sufficiente tintura della Ebrea, Arabica, Caldea, Egizia, e Siriaca: dilettandosi assai di Geroglifici , Antichità, Medaglie, Gioie, Intagli, Ciffre, e Eauelle recondite. E finalmente ha vn'in-

gegno insaziabile, curioso, e coninersale; ma la podagra che da 18. anni in qua lo tormenta, gli ha tolto il viaggiare, che sarebbe stato il suo sommo diletto; tuttania, oltre a i Monti della Toscana, e della Lombardia da lui scorsi menter' era giouinetto in busca di semplici, ha reduto Venezia, Padoua, Milano, e Firenze, nella cui Serenissima Corte fu onorato dalla gloriosissima memoria del Gran Duca Ferdinando Secondo, dal Serenissimo oggi regnante, allora Principe, e dal Serenissimo, e Reuerendissimo Leopoldo, che per esser sauissimo, e magnanimo Principe, è ottimo fautore de Letterati. Ha riceunti ancora fauori da gli Eminentissimi Capponi, Vbaldino, Sacchetti, Antonio, Colonna, Rossetti, Falconieri, Ludouisi, Lomellino, Sforza Pallauicino, e Buomcompagni; e dal Serenissimo Signor Duca della Mirandola, e dal Letteratissimo Pompeo Colonna Principe di Gallicano. Inuio con generosità grande in dono alla Maestà Cristianisima vn'Ottone di Bronzo, Medaglia Greca rarissima (se non vnica) in dichiarazion della quale scrisfe latinamente, e stampo con picciolo, ma erudito Commentario. Hà genso particolare alla Critica, e scriue con gran facilità, e chiarezza, sia in prosa, sia in versi Latina, e Toscanamente, cagionato forse dalla sua moltissima, e varia Lettura, e dalla felicità della sua memoria, dalla quale gli vien sommistrata materia da potere in ogni occorrenza, no solo discorrere, ma fare anche runa lezion formale quafi d'ogni professione all'improuiso. Esercita non infeli

cemente la Medicina, nella quale per congiungerui egli la permessa Astrologia, riesce assai aggiustato nelle precognizioni. Fanno di lui menzione le Glorie de gl'Incogniti, Scipione Errico nelle Guerre di Parnaso, Sapricio Saprici nella Sferza Poetica, e nel Veratro, Scipio Glarcano nello Scudo de Rinaldo, Monsignor Tomasini nel Parnassus Euganeus, Monsignor Bonifaccio In Musarum prima parte, Bartolomeo Ambrosini nel Volume de Monstris dell' Aldrouando, Giacinto Ambrofini nella Fitologia. l'Abbate Seguino nella ristampa de' suoi Numismi, & altri Letterati anche oltramontani, con tutti i quali procura amicizia, e corrispondenza. Ha sino a qui composto, e Stampato

In I atino.

Ad Io: Caroli Lancii Opusculum de Febribus Distagmatica Animadu erfiones . Sotto nome Charisij Thermarii Sradonis . De Othone Æreo (uo Commentarius ad Ludouicum XIV. Regen-Christianismum.

In Tofcano.

Discorfo delle Terme, giucchi, e effercizij degli Antichi Romani, detto il Marmo Augustale, nel Volume delle Profe dell' Accademia La Lucerna Orazione delle lodi di S. Giovanni Decollato. Orazione in morre del Com. Fr. G quanni Bartolotti .. Orazione in moste del Senatote Berling ero Geffi -

Pronti a stampasi.

In Latino.

Dub tationum fuarum adverlus Ci. Lancium Affertio eribus Dialogis comprehenfa. Obteruationum Medicarum, & Anatomicarum tam in viuencibus,

quam in mortus ratio um lit. IIL Confu tationum et Epiftolarum Medicanum ac Philofor hicar lib. II.

In Artem Poeticaso Arifforelis Dilucidationes.

Pro-

Prolumones Philotophica, or Medica VII. De multiplici P ctorum in Sacris abufu Diatriba. De Nummis Antiochenorum Disquifir o. Spudogation, seu Lufuum Poeticorum I.b. III. Elogiorum, & Inscriptionum I.b. I.

E in Tofcano, in Profa.

Difcorio della Ventà della Fauno Tragena.
Ripolta al Difcorio della Tragedia di Gabriel Zinano.
La Trafila Tragedia cide Guidico di too. Tragedie Tofcane.
L'Ardelio Bralogo Medicinale.
Pode Acca femiche auute in varie Accademie.
Introduzione allo Studio delle Medaglie amiche.
Orazione in motte di Mueltro Ippdino Monti Agoftiniano.
In Defi.

Ifauori delle Mule, Poelle Meliche, distinte in IX. libri. I Natali di Fessina. Drammi, che seruono ancora per L' ligenia in Aulide. Tornei a piè, e a cauallo.

#### Da limarsi, e perfezionarsi. In Latino.

Note ad lib. Galeni de Cuc, rat, per Sang, miss, vberiotes. Note in lib. Galeni de Pracognitione ad Epigenem. Lectiones in Hippoc, de Virginum morbis.

In eundem de Infomnijs .

De Sanguine.
Historiz Medica Vniuertalis lib. V. quorum primus est de Veteri Medicina. Secundus, de Recentrori Medicina: vsu apud omnes Nationes. Tertius, de Sectis. Quartus, de Medicis. Quintus, Bibliosheca Medica, cum notiria M.SS. Medicinalium totius Orbis in quocumque I diomate.

Cogrationum de rebus naturalibus, et menti irrepferunt è calamo precipitatarum lib. III.

Prespirata un in de Stadium Anatomicum Bononiense cum quæstionibus plusquam D. extribus exantlatis agonibus Concinnatum.

Epistolarum Ioco-seriatum Decades V.

Martyrologium Ia pponensis Ecclesia cum notis. De propriis Nominibus Vaiuersi Orbis Diatrita.

### E in Toscano, in Profa.

Gli Amori Contrastati, queto l'Istoria Inglese.

I Finti

I Finti Figit, Commedia. Lettere Etudite libri due.

Parallello trà Boezio Seuerino, e Tommasso Moro.

Annotazioni copiofe a' quatito primi Tomi de' Proginnasmi Poetic, deno Nissely.

In Versi .

Paride. Tragedie.

Ippolita. 3 Cierilla Fauola Boschereccia.

Da non istamparsi lui viuente.

Lectiones Phytica.

Morales .

De Morbis Particularibus .

De Febribus.

In 4. primi Auicennæ.

De Erroribus Clarorum Scriptorum Latinorum lib. XII.

De gli Errori de' Chiari Scrittori Tofcani lib. XII.

Paralello Politico tra l'antica Repubblica Ateniefe, e la moderna

Fiorentina.
Offeruazioni Politiche fopra le Vite de cinque Illustri Bentiuogli,
che dominarono nella Patria.

L'altre cofe , che sono notate sotto il suo nome nelle Glorie de gli Incogniti, sono state bruciate dall'Autore , come ancora due piccioli Trattats (criti auanti il Dottorato

De humano temine i equaqua animato aduerius Liceru. & cateros.

Paradoxon Philofophia D mocritica.

I quals, se mai n'apparisse copia, dichiara che non li riconosce per opere sue.



# GEMINIANO MONTANARI

多名法法多名





Nobile, À Assocato di primo grido in quella Città, profeguì gli studi Legali, e quindi portatosi in Germania otten-

410

ne del 1656. nella famosa V niuersità di Salsburgo la La. urea Dottorale nell'un'e l'altra legge. Passato a Vienna hebbe occasione di proseguire con qualche ardore gli studi Matematici, a quali fin dall'eta di 13. anni ecufi per ron suo penio particolare applicato, inuttatoui maggiormente in questo tempo dalla conuersazione del Signor Paolo del Buono Gentilhuomo, e Matematico Frorentino, che a seruigi dell'Imperatore dimorana, e confessa douere a quel grand'ingegno, discepolo del Galileo l'obligazione, che a maestro affettuoso, & amico cordiale è douuta. Hebbe luogo d'andar con il medesimo, in servigio dell'Imperatore alla Visita delle Miniere delli stati ereditari di Sua Maestà onde nella vernata del 1657, e principio del 1658. scorse tutte quasi quelle Prouincie, e principalmente l'Vngheria superiore, oue sono le ricche Miniere delle Città Motane, o Bergstetten ne' monti Carpazj. Tornato di più in Italia ripiglio in Firenze la professione Legale, se bene in breue reso coonito al Serenissimo Principe Leopoldo hoggi Cardinale de Medici, hebbe l'onore di seruirlo più volte, oltre alcuna cosa Legale, in cose Matematiche ancora, e particolarmente all'Offernazioni Celesti, fra le quali molto insisteuano all'hora que' Principi Scrinissimi, alle fasi di Saturno, il di cui sistema pur di que giorni publicato dal Dottissimo Hugenio degnauano quell'Altezze riscontrare con gl'occhi propri armati di lunghi, e perfettissimi occhiali. Del 1661. portatofi alla Patria hebbe nella Corte del serenifsimo A fonfo d'Elte, gloriofa memoria, il posto di Filoso-

fo, e Matematito onde preso hormai intiero commiato da Bartolo, tutti gli studi suoi a quante professioni di buon grado riuolse. Assisti per ordine dell'Altezza medesima alle osseruazioni Astronomiche, e calcoli d'effemeridi che hauea intrapreso, e poi pubblicò alle stampe il Marchese Cornelio Maluafia nostro Coaccademico, Generale dell' Infantaria di Sua Altezza, onde sopragiunta l'immatura morte di quel buon Principe, rimase il Montanari appresso lo ste so Malualia, e con esso tutto il 1662. e 1663. attese ad oßeruazioni Celesti, e studi Astronomici, sinche morto il Marchese , trattenutosi in Bologna del 1664. ottenne di poi la pubblica Catedra delle Scienze Matematiche, che ancor hoggi in questo studio sostiene. Fece in sua Giouentù molte Poesse nell'una, e l'altra lingua, e ne furono lette più volte di sue nell'Accademia de Caualieri Italiani di Vienna auanti quelle Cesaree Maesta, ma inclinato più che a studio che sia, alle cose Fisicomatematiche, & Astronomiche, pubblicò del 1665. in Bologna le sue Osseruazioni sopra la Cometa, che di que' tempi comparue, sotto titolo di Altronomico Phisica Disertatio &c. Dipoi hauendo il Signor Abbate Carl' Antonio Sampieri Caualier Bolognese instituita a sua perfuasione con Accademia di Filosoft, the adunandosi frequente in sua Casa hanno intrapreso di far esperienze naturali, recitò in essa più volte suci discorsi supra di quelle, & vno ne pubblicò colle stampe sul principio del 1667. con titolo di Pensieri Fisicomatematici, a cui annesse vna Lettera diretta almedesimo Sig.

Abbate

Abbate sopra le ste se materie. Del 1669. pubblicò alcune sue speculazioni inserte nella Proslasi Fisicomatematica d'Ottanio Finceti suo scolare, in sua dispeta contro un Filesco Pisano. Del 1670, pubblicò le Speculazioni Fisiche sopra i vetti temprati, che rotti in uma parte si ri oluono in poluere; espressi per comando del Serenisimo Gran Duca Ferdinando in una lettera all' altezza medesima, aggiuntani un altra sopra lo stesso del Co. Girolamo Sauorgano. Del 1671, si enseruo fra le Prose della nossira Accdemia un suo discorso Sopra la Sparizione d'alcune Stelle fisse dal Ciclo, Er altre nuove, e considerabili scoperte da lui satte nel Ciclo.

Ha fra le mani per pubblicar a suo tempo.

L'Instabilità del Firmamento, che contiene, oltre le predette, molt'altre nuoue seoperte nelle

Stelle fiffe, diffusamente diseminate.

Vn Trattato della Natura, pelo, & equilibrio de liquori,

copioso d'esperienze.

Molte Centurie d'osseru azioni Celesti

intorno a i Pianeti

Vn Trattato del modo d'offeruar l'apparenze Celesti

Dell' vso della Liuella Dioptrica.

Nuouo Instromento per Liuellare di sua inuencione & altre opere, che per esser meno auanzate non si nominano.

Ll 2

GIO.

# GIOVANNI GALEAZZO

MANZI





Jouanni Galeazzo Manzi auendo felicemente terminati gli ftudì d'eumane Lettere fotto la difeiplina de P.P. Giefütti, fece paffaggio a quelli della Filofofia, in fine de quali pubblicò, e foftenne con ap-

planso un libretto di cento ben ardue Conclusioni intitolato Philosophica Hecatombe. Ciò terminato, si riuosse con

tutto

tutto lo (pristo a far acquisto non meno delle Matematiche appresso il Signor Dotter Gio: Demenico Castini, che ad apprendere la teorica di Medicina nell'Accademia del Signor Dottor Giouanni Lausenti: ed auendo in questadato più roulte saggio de se siesso no pubbliche Conclusioni, roenne promosso alla Laurea di Filosofia, e Medicina l'anno 1664. Poco dopo per conseguire, giustal'ros de Cittadini Laureati, il grado di Maestro su'l pubblico Studio, disserte le dounte Conclusioni nell'rona, e nell'altra prosessone invisiales.

Oculus larrophylicus, e nell'anno medefimo diede principio alla Catedra ottenuta con pubblica, & erudita orazione. Ha infegnato per quattro anni continui in questa Vniuersità la Filosofia, ed ora sono trè anni, che serue alla Catedra straordinaria di Medicina con tale fima, e speranza di fe steffo, che da' Reformatori dello Studio fu spontaneamente ascritto del 1669. al numero de pubblici Anatamus, per douere adempire à suo tempo la funzione non meno del taglio, che della disputa. Ottenne dell'anno 1 6 6 4. il posto di Medico Chirurgo nell' Ospitale di Santa Maria della Morte, in cui per quattro anni auanti il Dottorato, seruito auca in qualità d'accreditato assistente. Non lascio però d'alternare la gravità delle scienze col dilettenole delle belle Lettere, essendosi più walte fatto waire in warie Accademie con discorfi, non meno serz che fioriti. Come vono della scuola de Signori Confortators oro pubblicamente dell'anna 1 665. in lode di

S.Gio: Battista Decollato nel giorno di detta festà conforme allo stile di quella Adunanza. Nell'Accademia sinalmene te di tutte le scienze del Signio Dottor Gio: Domenico Castini, e nell'esperimentale di Filosofia del Signor Abbate Sampieri, con discorsi ora medici, ed ora Filosofici seppe dimostrassi, non meno curioso, che sagace inuestigatore della werità delle cose.



### GIROLAMO CAMILLO

BALDI





I Bartolommeo Baldi , Famiglia nobile , ma più gloriofa per la fama immortale di quel Camillo , che per la fua foda Filofofia fu lungamente ceno de' più filendidi lumi del nostro Studio , e per la profenda co

gnizione delle Materie d'enore , e Caualeresche fu , men tre visse, l'Oracolo della Nobiltà Bolognese ; come ne fan

fe de

# GIOVANNI CAPPONI

Filosofo, e Medico.





A famosa Battaglia di Monte-Aperti in Val d' Arbia, combattuta l'anno 1260, che disperse tutte le famiglie Guelfe di Firenze, su cagione, che molte di este, sul la speranza di ripatriare, si fermassono nel

le Montagne del Bolognese vicino a' loro consini. Vna di esse fu quella de' Capponi, che intorno al Sasso di Gaggio le numerose loro case s'abbricarono, e sermataui l'abitazione, deponendo con le cure marziali i pensieri del ritorno, tutti alle lettere si diedono: e da loro visì quel Cola Montano, s'amoso nelle storie per la Morte di Galeazzoma ria Storza Duca di Milano, succeduta a sua persuasione, e per mano de suoi scolari. Quei, che segunono, quasi tutti alla Medicina applicaronsi, e in progresso di tempo vin ramo di essi passò al gouerno della Contea della Porretta, s'eu

Mm

do no-



do nobile della Illustrissima Famiglia de'Ranucci,e fu del 1529. fotto il Co: Agnolo, nel quale carico hanno continuato più suggetti de' Capponi fino al 1 620. Mentre per tanto era iui Commessario Giouammatteo, nacque di Guidotto di lui frattello, e di Pellegrina Nipote Cugina del famoso Dott Claudio Betti Modanese Filosofo Primario dello Studio di Bologna, Giouanni nostro Accademico ıl di 18. d'Ottobre del 1586. Tofto che se gli puotero istillare i primi semi delle lettere, Giouammatteo medesimo cura particolare se ne prese, e gl'insegnò la grammatica, e la romanità. D'onde passo allo Studio delle lettere Greche, alla Poesia Latina, e poscia al corso Filosofico, nelle quali cose ebbe per precettore l'altro Zio Pellegrino Dottor Filosofo, e Medico, stato lungamente in questo Studio Vditore del sudetto Betti, del Grande Aldrouandi, di Niccolo Turchi, e di Gostantino Brancalconi, celeberrimi professori di que tempi. Indi su'l diciasettesimo de gli anni suoi fu da' Zij mandato a Bologna, e dato per descepolo, e per commensale a Flamminio Rota peritissimo Notomista, dal quale la Teorica, e la Prattica della Notomia, della Fisica, e della Cirugia studiosamente apparò. Aueua Giouanni grande inclinazione alla Poefia Tofcana, e già ne aueua dati non ofturi indizij nella Patria, que dal Zio Pellegrino vn' Accademia sotto nome de gl'Instabili era suta fondata; e v'auta egli portato il nome di Volubile, sceltosi per Impresa un'Arcolaio, co'l motto, Fermo nel piede son, fe ben m'aggiro. Il perche contrasse

ben tosto stretta amicizia con Cesare Rinaldi gentil Poeta Toscano, e cominciò à ripulire la natia sua wena poetica: al qual sine fondò l'Adunanza de Scluaggi m casa Gio: Filippo Cettani, che poscazlungo tempo siorè, e col nome d'Animoso, sotto l'Impresa d'un'V ccellino, che scuotea l'ali per visir dal nido co'Imotto Manca la Forza, le primiere sue Rime intitolate

Oziose occupazioni

in età di 20. anni pubblicò sulle stampe; dalle quali si raccoglie l'amicizia sua col famosissimo Guarino, col Marino, non ancora Caualiere, e col Bracciolino. Onde fall a gran pregio il nome di Giouanni, massimamente quando l'anno, che segui, dalla sua Accademia de'Seluaggi il Tirinto (ua Pastorale splendidamente rappresentossi Non passauano però questi suoi poetici sforzi senza i consueti cona trasti, auuengacche da Maestro Frate Serasino Capponi Domenicano, chiaro non meno per lettere Teologiche, che Venerabile per la opinione di Santità, in cui stà tuttauia il di lui Corpo nella Chiesa di S. Domenico, ch' era cugino di suo Padre, ne riporto di graui rampogne; e da D. Giouambattista Monaco Certosino suo primo Zio Paterno (che per 26. anni fu Visitator di Toscana, e Priore della Casa di Bologna, da lui quasi da fondamenti riedificata, ampliata, e ridottanella bella, e fontuofa forma, che oggi si vede, e arricchita di rendite, e di pregiate supela lettili Sacre, e profane) suo seuero Censore, riceue spesse volte acerbe minacce d'abbandonar quella protezione, che d;

Mm a

lui affettuosa al maggior segno teneua. Onde applicando egli di proposito à gli studj piu graus, ne riporto duo anni appresso la Laurea del Dottorato. Contratta poscia seruitu co'l gran Cardinale Bonifazio Cactano, e auendo celebratocon nobile Panegirico in ottaua rima il merito di quegli, vn'altro Volume di più terfe Rime gli dedicò, e diuenne egli caro, e confidente in estremo; anzi fu tama comprouata da alcuni fogli scritti di mano d'ambidue loro, che vina famosa Scrittura, che sotto il nome d'eun celebre Politico stà pubblicata, fusse lauorio de gl' ingegni loro fabricato al tempo della Legazione del Cardinale in Romagna. E non isdegnava quell'Eminentissimo Letterato di sottoporre alla censura di Giouanni i suoi Componimenti , sicche l'Ortensio, e la Schiaua, ingegnosissime Commedie di Bonifazio, prima d'oscire in iscena, ò in istampa, dal giudicio di quegli l'altima limatura ricenciono . Sotto si gran Maestro prese egli il gusto delle materie Politiche, nelle quals quanto profondamente intendesse,palesano,non solo la fua stampata

Lettura di Parnaso,

ma varie scritture che tuttauia in pemia si conscruano, e alcuni pareri, che da vn gran Ministrodi Milano mandati in Ispagna, letti surono, e, in quanto si pote, abbracciati. Al suoritorno si voolse a gl'impreghi medicinali, e intanto frequenti Discossi ebbe tra'uos Seluaggi, che pur vanno intorno stampati. In tanto suscitus contro il samoso Sonetto del Marmo, Obelischi Pomposi, e Gre-

uanni

uanni, mosso dal debito dell'amicizia co quel grand' huomo, abbracciò la disessa del Coi Lodouico Tesauro dall'Essamina di Ferrante Carli pubblicata sotto nome del Co: An drea dell'Atca, con vuna dottisima Lettera sotto nome di Girolamo Clauigeto, oue non solo con sodezza di dettrina il consuse, ma con arguzie salse, e con acuti motti il derise. Di tal satica su con più lettere, e dal Co: Lodouico, e dal Caualier medesimo ringraziato, anzi questi nella Lettera all'Ashilimi, che si legge auanti la sua Sampogna, gliene confessa in pubblico, con lodarlo eccellentemente, l'obbliga zione. Stampò indi à poco

L'Orfilla

sua Boschereccia, e la prima parte de' suoi vaghisimi Idıllii

e la seconda appresso, le quals poseia vnste insieme sotto tstolo d'Eurerpe

furono ristampate in Milano, e dedicate senza essempio precedente, da Giouanni alla memora immortale del Cardinal Bonifazio Cactano, rapitogli da immatura morte in quel tempo, con suo tanto graue sentimento, che altro, che il lungamente desiderato accasamento con Gostanza Canobia, Gentildonna d'ingegno, e qualità singolari, lungamente da lui amata, sevuita, e celebrata, che in quell'anno appunto successe, non saria stato bassanta que se rana disperata risoluzione. Concertato questo, passò a Roma, one dicè al saggio di se nelle materie pocte che, e politiche, che vi su substanta associata a celebrati sima

Mm 3

deca

Accademia de gli Vinotilti, prefosi il nome d'Oltinato, e l'impresa d'un Polpo attaccato a un sasso, col motto in periculo tenacior: e ascoltatiui più volte con applauso nonor tinario i suoi Discorsi. Tornato à Bologna raccolse in un corpo tutte le sue meliche Poesse, e riordinatele con rissuarne assassimi componimenti, le se stampare, e le intitolò Polinnia.

Bramoso poi di quiete volle allontanarsi da Bologna, e appunto allora su, che inuitato a seruigi del Serenisimo Carlo Emmanuel Duca di Sauoia, con promessa di Catedra in Torino, e della Croce de'SS. Maurizio, e Lazzero (e ne son viue ancora le lettere) giacche a richiesta del Principe Cardinale auea composto

L'Arione

Dramma rappresentato augustissimamente in Musica nelle Reali Noze del Principe Vittorio Amedeo con Madama Cristiana di Francia, modestamente ricusò tutto, for se per non legarsi indissolubilmente a quella gran Cortese con sprito più rimeso si compiacque più tosto di ripararsi appresso Scipione Gonzaga Principe di Bozzolo, oue per trè anni si trattenne, e di Medico, e d'intimo Consigliere il serui in que tempi dissicili per le turbolenze, che bolliuano stra l'Principe, e Ferdinando Gonzaga Duca di Mantoua, il cui Fratello Vincenzo, che poi gli successe nel poco selice Ducato, gettata la Sarra Porpora, avena sposta Madama s'ascella Madre del Principe, signora, in cui poteuasi dissputare se l'ingegno alla bellezza prevalesse, siorendo ambe-

due in



| A CCADEMICI GEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATI 273 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| SCHOTCA PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G10•    |

due in sommo grado. E dalla Madre, e dal Figlio su cordialmente amato, e ammesso all'intera considenza, come da speße lettere di pugno proprio d'entrambi (che anche si conseruano) scrittegli dopo la sua partenza da quell'attuale seruizio, nelle quali de suoi consigli in grauissimi casi il richiedono, si fa manifesto. E perche con la prattica del famosissimo Magino, aueua egli molt'anni addietro studiato l'Astrologia, comincio pure allora a pubblicare i suoi Discorsi Astrologici, che per le auuerate predizioni grandis. simo credito gli partorirono: di maniera che infinite con. sulte gli vennero delle più riguardeuoli Prouincie d'Euro. pa, corrispondendo con la verificazione de promessi acci. denti all'espettazione, che formata n'aueuano i chieditori. E al Principe medesimo mostrò più d'una volta verifica ti i suoi presagi, ma in particolare tanto nella essaltazione, quanto nella presta morte d con gran Suggetto, per le quali cose da se prenedute, fuori della patria quel solo briene tempo aueua per bene di trattenersi. Tornato per tanto a Bologna fu da Ruberto Cardinale Vbaldino iui Legato conosciuto per mezzo di due predizioni, l'una delle quali fu ritrouata in saccoccia dalla Corse ad un forestiero ucciso, e in essa minacciauasegli in que' giorni il mal influsso; e l'altra s'incontro pure nella cattura appresso vn Reo, a cui la pubblica morte per giustizia, che poi gli si diede, si prediceua. Onde al Cardinale per le altre molte erudizions, he aueua, diuenne il nostro Giouanni carissimo, e Medico suo confidentissimo, prouatosi fino di condurlo seco a Roma nel

fine della sua felicissi mamente amministrata Legazione Ma la Moglie, i figli teneri, e quel, ch'e peggio, la Podagra fattasigli quasi continua gli proibirono l'accettar le grazie di quel Dottissimo Porporato. Affiso percio ò al Letto, ò al tauolino, ò per lo meno sequestrato in casa da sì tor mentofa indisposizione, diuenne di soauissima conuersazione a tutti i Caualieri, e Letterati di Bologna , ne sdegnarono il Gran Cardinale Lodouico Ludouisi, e'l fudetto Principe di Bozzolo, e alcuni de suoi Fratelli di visitar più volte Giouanni in letto, trattenendosi molte hore con esso lui in grauissimi ragionamenti. Laonde, benche fino dal 1620. ei fusse stato ascritto alla nostra Accade. mia col nome di scluaggio, e l'Impresa d'on' Aquila, che volando salsua fuori d'un Boschetto, ò macchia fronzuta, col Motto. Non omnes arbusta iuuant ; poche volte pote trouarsi alle raunanze, ma però era solito inuiarui i componimenti: posciacche se bene era diuenuto tutto Astrologo, e tutto Politico, non tralascio però mai le amenità Poetiche, nelle quali ebbe sempre tale facilità, che eziandio discorrendo famigliarmente con gli amici, attualmente poetana. E se ne protesto nella prefazione della Polinnia, scriuendo, non auer preteso nel far pubblico quel Volume Poetico altro, che palesare

Nituralezza di vena, non oppressa da souuerchi o

Ebbe gran parte nella inuenzione , e ne Cartelli del famofoTorneo di Amor Prigioniero in Delo combattuto l'anno

1628.

1628. da Caualieri Torbidi . Il Senato di Bologna Astrologo dello Studio con enerata proniscine quattr anni prima della sua morte l'aueua dichiarato; il perche nel Discor so dell'anno 1629 accenno manifestamente il pericolo mortale, che gli correna nella quarta Lunare, nella quale mori. E ne' Decubiti de gli infermi era tanto accertato il di lui giudicio, he non temena per accidente maluagio, ne fpe. raua per buono, che diverso dal conglitetturato da lui riuscir douesse l'essito della malattia. Il che potena facilmente fare perche altrestanto odiana il nostro Gionanni la superstiziosa Astralogia de Moderni Astrologastri, i quali per troppo voler abbracciare nulla stringono, quanto coltinana quell' Astrologia, che è veramente scienza, e che è ancella, e ministra della Medicina, e che s'aucentura a predite glieffetti, che procedono dalle cause naturali, i quali ò sempre, ò frequentemente auuengono. Per ciò ne' Mesi di Giugno, e di Lugliorisano tutta la famigha da quelle maligne Febris che tanti, e tanti tolfero di vita in Bologna. E sebene la fua dilettisima Consorte si riduse dal delirio al perdere la fauella, e poscia alla manifesta agoma per lo spazio di none hore coll'assistenza continua de Sacerdoti, nulla dimeno non perde mas Gsouanni la speranza della di lei salute, fino al dire audacemente. Se mia Moglie muore, io voltruciar tutti i miei Libri. Ecosì fu, perche passato il punto fatale, risanò ella ageuolmente, e viue ancora prosperamente. Ma indi a quaranta giorni ammalatofi Giouanni mostro timor grande, e rescitagli la podagranel gombito

sinistro, parue rianimarsi alquanto. L'altro giorno, suani sa la podagra, pronunciò manifestamente di non poter più viuere, ed esser vano ogni rimedio. Lasciò nondimeno curarsi , e ammise ogni medicamento giudicato da' Medici espediente, ma peggiorando a hore ricorse a'presidij Spirituali, chiedendo, e riceuendo con somma diuozione i Sacramenti della Chiefa, de'quali munito morì Cristiana, e intrepidamente a' 18. d'Agosto del 1629, di duo mesi appunto meno di quarantatre anni. Fu il suo corpo sepellito nella vicina Chiesa della Madonna di Galiera de' PP. dell'Oratorio, ma senza memoria alcuna, ancorche l'amore, e la pietà della Consorte spesse volte procurasse d'ereggeruela, ributtando i PP. l'istanze per esser vietate dalle Costituzioni simili iscrizioni nella Chiesaloro. La sciò duo figli, il maggior de quali non aueua compiuti i noue anni. Fu grati/simo, oltre a'mentouati Cardinali, à gli Eminentissmi Crescenzio, Capponi, S. Sasanna, Ludouisi, e Sacchetti: anzi da Ludouisi fu regalato di due nobili Catene d'Oro. Da Ferdinando Terzo Imperadore, per ancora Rè d'Vngheria ebbe in dono le Tauole Rodolfine, allora primieramente stampate, per mano del Conte Francesco da Gambera. Ebbe serustu colla Serenissima Casa di Toscana, e con molti altri Principi d'Italia, e amuizia sincera, oltre a' Poeti gia nominati, col Conte Campeggi col Preti, coll'Achillini, col Zop pio, col Rabbia, coll' Arlotti, e finalmente con tutti i Letterati de Bologna. E fuori ebbe corrispon lenza col

Gali-

Galileo, col Keplero, coll' Argoli, e col Zoboli. Si compiacque anco della Pittura, onde alla loro conuer (azione il vollono,e de'suoi pareri giouaronsi Agostino, e Lodouico Carracci, Guido Rem, Lionello Spada, Gio: Valesio Francesco Albani, il Briccio, il Bertufi, e sino Paolo Brillo Frammingo dipintor di paesi meraniglioso: anzi lo Spada, e il Valesio per opera sua diuennero Poeti nella sua Accademia de Schuaggi. Finalmente la sua varia, e rara letteratura, e i luoi soaus simi costumist re. sero gratissimo a tutti i Nobili parenti di sua moglie; fra' quali Protefilao Maluezzi, il Co: Romeo Pepoli, il Conte Costante Bentiuogli, Alberto Senator Bolognetti, e Monsionor Francesco di lui Fratello, che mori poscia Gonfaloniere, Girolamo Senater Guattaeillani, Francescomaria Senator Guidotti, Virginio Ariosti, e Giouanni Torfanini la parentela di Giouanni gradiuano, e di quella si pregianano ."

L'Opere di lui Stampate sono.

Oziofe Occupazioni Poefie.

Tirinto Fauola Pafforale.

Rime prima, e feconda parte.

Egloghe Boscherecce, e Marittime.

Vrania Panegirico a Bonifazio Cardinal Caetano.

Idilli parte prima.

Orfilla Fauola Boschereccia.

Idilli nuoui, ò parte seconda.

Euterpe ; cioè tutti gli Idilli riordinati. Lettura di Parnalo, e Discorsi Accademici.

Polinnia Pocsie nuoue.

Polinnia Poche nuoue

Clco

### GIR OLAMO DESIDERII

(ध्रमे देव हैं है एक





Oggetto addorrinato in varie Science, e verfato in diuerfe facultà delle più amene fi è Girolamo Delidet j Gentilhuomo Bolognese nostro Accademico, al quale fola mente le Latine, e le Toscane Muse per le

sue rare Virtù potrebbono formare condegno Elogio . Que sti , fanciullo ancora ,dopo gli Studj della Vmanità ,e del-

Νn

la Ret-

la Rettorica si applicò alla Loica, e non compiuto l'interc corso delle Filosofiche discipline apprese impaziente i principi delle Matematiche, persuaso, che le abbondanze delle Scienze dan titolo di grande all'huomo. Nell'adolescenza paßò a Roma, e colà diè incomincio allo studio delle Leg. gi, & in Bologna lo prosegui, e ne riportò la Laurea del 1655. Ma, dalle leggi poco allettato, dando Girolamo armoniosa Legge ad una Lira, anzi a più Lire fece conoscere, che può una destra atta a ben maneggiar un Arco alimentare non folo a pro d'on Letterato bel raggio di gloria, ma trafiggere ancora a di lui vantaggio l'ozio di tutti mali cagione. Si compiace per tanto oggi tempo ancora non superficialmente della Poesia, e della Musica, il perche ha nella prima felicità, e nobiltà di stile tanto ne componimenti graui, quanto in quegli per Musica. E nell'altra possiede non ordinaria perizia a confusione de più intendenti Professori di Suono, e di Canto; E perche il nostro Indifferente, che tale è il di lui nome Accademico frà di noi , è uno di quegl'Ingegni, che volano oltre gli ordinarj confini , si è compiaciuto , e compiace della cognizione di più Lingue, amando non meno d'intenderle, che di parlarle. E dotato ezzandio di molta, e varia Letteratura, e di scelta, e peregrina erudizione, perciò il suo merito è stato riconosciuto da pluralità d'Accademie qualificate, che prontamente si son compiaciute d'ammetterlo, come auuenne, oltre la nostra de' Gelati, di quella degli Scomposti, degli Ambigui, de' Solleciti, degl'Incolti, degli Oscuri, degli Assorditi, degl' Illuminati, degli Anclanti, degli Ansiosi, degl' Inuaghiti, degl' Intrepidi, e degl' Infecondi, e d'alcune altre. Quindi perche accopia all' abbondanza delle inclinazioni scientisiche la gentilezza de' costumi, si è reso beneuala la Repubblica Letteraria, che più d'on Autore hà fatto nobile menzione di lui nelle sue Opere. Tanto poi e sauio, e prudente, che anche per mode. stia ritarda a dare alle Stampe le belle Idee del suo viuace sprito si in prose, come in versi depositate su i sogli. Pur nondimeno, per sollecitudine d'Amici, leggonsi di lui alle Stampe i seguenti Opusociti intitolati

Il Figliuolo Prodigo.

La Sufanna . Licenza del Redentore dalla Madre . Il Figliuolo della Vedoua di Naim .

La Vittoria di S. Filippo Neri . E'l Trattato della Musica ,

nelle Prose di Noi Gelati.

Hà in pronto per dar in luce on Tometto di

Poesie per Musica. Madrigali centurie due.

Profe Politiche, e Morali.

Poesie dinerse.



Nn 2

IPPO-

## IPPOLITO BENTIVOGLI

Conte, e Marchele.





Ppolito Bentiuogli, Marchefe di Magliano, Conte d'Antignate, Wohle l'eneto, di Ferrara, e di Bologna, sece il corso d' suos studicon celesia eccedente l'eta, mentre di quattordici anni haueua terminato il

corso Filosofico. D'Italia passò in Francia , & in una delle Accademie di Parigi si perfezionò nella Ginnastica,

riuscen-

riuscendo a merausglia in tutte le azioni Canaleresite. Indi sotto le Insegne del Re Casolico milito più anni in Frandra in carica di Capitano d'Infanteria nel Reggio mento Reale commandato dal Gloriofissimo Cardinal Mazarino; nel quale diede foni di valore proporzionati alla sua nafcita, & al suo spirno. Ritornato in Italia scorfe tutte le Corts di quella con applauso appresso i Principi, da' quali riceue continuata la protezione, e stima; & allorche il Serenissimo Francesco Duca di Modana si porto all'assedio di Pania, egli lo segui in carica di Colonnello di Canal. leria , & iui fi dimostro sempre simile a se stesso, cioè dire non men coraggioso, che prudente. Ma intutti questi e tempi, e luoghi l'ardore di Marte non lo stacco da gli studi d'Apolline, mentre con la Lettura sempre di notizie; Et erudizioni s'arricchi l'intellettto, e con vari Componimenti in versi Toscani mostrò quanto fusse delle Muse seguace . Arreftato poi nella Patria dalle cure domeftiche sutto si diede allo studio, e comincio ad unire una non men numerofa, che scelta Libreria oggidi ragguardenole. Nell' Accademia de gl'Intrepidi della sua Città, spico il suo sapere in molte

Lezioni Accademiche, e

Poefie Varie

Hà tra gli altri generi di Poessa maneggiato felicifsima. mente il dramatico; & in questo le stampe hanno dato alla luce,ma senza il di lui Nome,per eccepo di modestia tacusto

L'Achille in Sciro, e

#### 286 MEMORIE DE SIGNORI

La Filli di Traccia .

Ne per l'amenità di questi hatralasciato gli studj più grani, hauendo ridotto in termine da potersi stampare ven opera di Filososia Morale intitolata

Il Sentiero della vera Felicità,

che comiene le ossermation da lui state sopra il Libro de Virtutibus d'Aristotele: in cui gareggia la sottigliezza dell'intelletto con la scieltezza, e moltiplicità delle erudizioni. Oltracciò possedando egli le Lingue Francese, e Spagnuola, dell'ama, e dell'altra ha portato molte cose con applauso nel nostro idioma. Altre opera ancora si ponno da ilui sperare, mentre dal continuo studiare, e nottare si sà un capitale ben pingui da poterne comporre. Quindis si recano a gloria molti degl'ingegni moderni d'onorare i loro scritti con la menzione di soggetto così razguardeuole. Faltretanto sautore de Letterati, ond'è che sotto i di lui auspir si sono incaminate alse stampe diverse opere di Scrittori de secoli pasati, che dal Dottore Lorenzo Legati relante della loro gloria nommeno che del benessizio pubblico, si sottaggono alsobiuime.

Ha preso per corpo d'impresa vona Naue arrestata in vn Fiume gelato, col motto preso da Ourdio, e nome d'Immobile per a iditare che il suo intelletto trattenuto dall'applicazioni virtuose nel Congresso de SS. Gelati si farà immobile qual pietra nel elettera ri estratizione appunto descriue il sopracennato Poeta nell'Elegia decima de Tristibus.

Incluse que gelu sistunt in marmore puppes.

IN-

## INNOCENZO MARIA FIORAVANTI





Nnocenzo Maria Fiorauanti dopo gli fiudj.d.; Retorica, e Filofofia', non tralafciate quelle publiche funzioni, che a lor fi richiedono, applicando pofcia alle Leggi, accompagnò il fiorè di quattro luftri alla

Laura Dottorale. Presa questa , in poco spazio di tempo ha dato alle Stampe on Libro di Poesie Toscane , e presentato-

lo al.

## IPPOLITO NANI FANTVZZI







Raße i Natali Ippolito Nani Fantuzzi dall'antica, enobil famiglia de Nani di questa Patria, la quale, sospinta da comuni trauagli delle fazioni ciuili si diramò in varie regioni dell'Italia, parte di

quella si ritirò alle Lagune di Vinegia , oue al presente in Armi , e in Lettere siorisce fràquella Nobiltà; parte troub Oo sicuro

sicuro asilo nelle Città della Romagna, e nelle Rocche della Toscana, su l'Appenino, la done in progresso di tempo, per auuscinarsi all'antica loro Patria, essendo di già sedate le discordie ciuili, ed auendo comprata la Casa, e i Beni in gran quantità, e prezzo del Caualier Casio, Arcipoeta Laureato, si fermo per alcuni anni in Casio Castello di Bologna, oue contrasse varie Parentele con diuerse Case Illustra, come de Conti Bardi, Signori di Vernia, e Conti Montecuccoli, e crebbe in tanta stima, e potenza, che per abbaßare la di lei alterigia, e contumacia fu di mestieri co mandare tutte le Soldadesche di questo Pubblico, e mandar su que Monti il Cannone per abbatter le Case, e demar le persone, come si legge nelle storie del Vizzani, e d'altri Storici. Fra tali turbini di disgrazie lampeggio la Virtu singolare di Monsioner Floriano Nani Vescouo di Scala, e poi Suffraganeo di Bologna, a cui effendo per retaggio più prossimo raccomandata la Tutela d'Ippolito il seniore, volle, ed ottenne che ritornase colla famiglia ad abitare l'antica loro sede di Bologna. Dal suddetto Ippolita, eda Laura Pellicani nacque Floriano iuniore Segretario, e Collaterale delle Milizie di questo Pubblico, il quale (posò Lauinia Agocchi Spagnoli Fantuzzi, che diede al Mondo Ippolito il viuente, ed insieme gli diede l' Arme, e Cognome della Casa Fantuzzi, per disposizion testamentaria della Madre di essa. Daradice così onorenole si può dedurre qual sia la pianta, e'l germoglio, the hà prodotti tanti siori, e frutti d'onore, e di Virtu. Fra le tenerezze,

e su'l verde de primi anni , il nostro Infermo Accademico mostro lo spirito rvegetatino, che informa Anima così bella ; recitò più sermoni nella Chiesa di Santa Barbara , a que'tempi abitacolo de' Padri di S. Filippo Neti, con tanto spirito, e grazia, che diede a dinedere con grandi speranze la viuacità del suo ingegno, cresceua in lui al crescer degli anni lo studio delle buone lettere , e della Religione , e sotto la disciplina de' Padri Giesuiti apparò i primi elementi della V manità, e della Retorica: ma poi condotto a Roma dal Genitore, che colà si portò per seruigio pubblico, si diede più viuamente alle fatiche dello studio letterario; e forni il corso della Retorica, e della V manità, sotto la diligenza, e disciplina del Padre Famiano Strada, e Alesandro Donati, amendui Giesuiti, due lumi di gloria del nostro secolo. Costumauano in que'tempi i Padri Giesuiti per emulazion virtuofa, depositare alcuni premi da distribuirsi fra gli Scolori, a chi di loro d'improviso componea il Tema proposto, più eruditamente, e seza errore; in trè anni, che colà dimorò il no. stro Accademico, riportò ogni anno l'onore, e coll'onore i premj,e viueua con maniere così foaui,e religiofe,che i Principi e Duchi di quella inclita Città faceuano a gara di mandare i loro figliuoli in sua compagnia:tanto in ogni luogo si stima la bontaze la Virtu. Tornato dappoi alla Patria volse tutto l'animo a studi più graui. Vdi Loica, e Filosofia sotto la retta duczione de'Signos Detten Monrecalui, e Gondi, soggetti allora di gran valore, nel qual tempo non pote il Mercurio di questo ingegno fermarsi tanto, che non daße

qualche saggio di se stesso, perloche nello Spedal della Morte, nella solita Festa della Decollazione di S. Giouambat. tista, essendo allora Scolare nella Conforteria, compose, e disse una erudita orazione in istile demostrativo sopra la vita, e morte del suddetto Santo con applauso vniuersale, e di li a pochi giorni inuitato da Signori Orfi, che con gran pompa celebrarono l'Esequie nella Chiesa di S.Iacopo al De fonto Comend. Bali Orfi, in menodi due giorni fece, e recitò vn Panegirico,in lode del sudetto Balì, che si guadagnò l'attenzione, e gli animi degli Ascoltanti. Si auuanzaua ogni giorno la di lui fama, onde a viua voce fu aggregato all' Accademia della Notte, in que' tempi chiara, e luminoſa,e ſubito funne eletto Principe,e ſotto'l di lui Principato ſeguirono molte Feste, e funzioni pubbliche: Fù poi vno de' Fondatori dell'Accademia de'Confusi in Casa del Sig. Dott. Florio Gessi, e trè volte ne fu Principe . Passò d'indi all'Accademia degl' Indomiti, oue Principe, e prinato discorse più volte in pubblico alla presenza dell'Eminentissimo Signor Cardinale Antonio Barberini, a cui tanto piacque, che l'inuitò a portarsi con esso lui a Roma, memore ancora quanto fosseroriusciti in grado alla Santità di Nostro Signore Vrbano VIII. alcuni Epigrammi, composti, e presentati alla Santità Sua dal nostro Infermo, che rapportò l'onore di auerne benigna risposta in versi da Sua Eeatitudine, ma egli con gran modestia ricuso tale onore, ed vile, che a lui potea seguire. Fii di si grande stima,e credito, che essendo ancora d'età d'anni 18. gli fu sposata

vna gentil Giouanetta dell'antica Famiglia de' Caprara con dote di 30000. scudi; non furono valeuoli queste noz. ze a turbare il corso a'di lui studi, anzi applicò al faticoso studio delle Leggi Ciuili, e Canoniche, e sotto gl'insegnaments del Senatore, e Dottore Giouanni Lupari, e Dottore Giouambattista Galli, fu prima Dottore, che scolaro. In età di 21. anni dall'Illustrissimo Reggimento su graziato dallalettura pubblica su le Scuole,e con soddisfazione di tutta la Città gli fu affegnato lo stipendio in quella età, cosa insoluta, colle parole nel decreto Grazia nulli in exerplum transitura Così nel fior de gli anni faticando, amaestrò nell'Instituzioni Ciuili numeroso stuolo di scolari, che motu proprio gli posero vna Lapida di eterna memo ria, che all'entrar delle Scuole Publiche si vede campeggia. re a mano dritta in loco opportuno , & eminente .

Fu sempre nelle sue azioni generoso, e splendido, sincero di cuore, e di lingua, giusto nel giudicare, essendo più
volte stato del Maestrato de' Signori Tribuni della Plebe,
de' Signori Anziani, e Giudice della Mercanzia: affabile,
e giocondo nelle conuersazioni domestiche, etnero verso de'
poueri, e gran benesattore a persone a lui raccomandate,
maaltrettanio risentito nelle materie Caualeresche, e d'enore. Morì in que' tempi il Senat. Francesco Bolognetti,
essendo Gonsaloniere, onde il Senato co Esequie pubbliche
volle onorare il di lui merito, sinche era sopra terra il Cada.
uero, cercò mediante il Marche Senat. Ferdinando Riatio
soggetto, che douese, in sspazio di 24. ore, comporre, e dire

la

### 94 MEMORIE DE' SIGNORI

la Orazion funebre, questi motivato al nostro Infermo, quanto gli accadeua, egli accettò, compose, e disse nella Chie. sa di S. Petronio l'Orazione alla presenza de' Maestrati, Clero, e Popolo innumerabile, con tanta franchezza, che ne riportò lode vniuersale . Vna simile fonzione gli conuenne fare, essendo Podesta nella Muandola del Serenis. Duca Alessandro Pico, nella morte di D. Cattarina sua Sorella, ma in più breue spazio di tempo , posche in meno di vena notte compose, e la mattina seguente recitò la Orazione funebre sopra il Cadauere di quella Principessa, con tanta tenerezza, ed espressione, che ne ricano lagrime dagli occhi de gli ascoltanti. Passo d'indi a Mantoua doue fece acquisto della Protezione di quelle Sereniss. Altezze, che molto lo fauorirono. Mache non può il tempo! Disperse, e confuse affatto i Confusi, sepeli nelle tenebre quei della Notte, domò gl'Indomiti , onde la gloria di tante Accademie , fi ristrinse nella sola nobili sima Accademia de'Gelati ; quiui il nostro Infermo su le prime, ebbe il primo onore del Principato, e frà quel Gelo per alcuno spazio di tempo intiepiditofi l'ardore negli Accademici, ed e sedo egli stato per la seconda volta creato Principe, considerando la caduta delle altre Accademie, e volendo che la nostra Ermatena fosse durabile, e perpetua promosse gli Accademici al celebrare ogni anno nel Tempio di S. Francesco le lodi della Beata Vergine Concetta senza macchia, essendo stata pregata con memoriale da Padrs Minori Conuentuali l'Accademia a pigliare in se questo sacro, e virtuoso Assunto. Onde co-

messo

messo dal sudetto Sig. Principe a' Signori Vincenzo Maria Marcicalchi, Conte Alberto Captara, Conte Valerio Zatil, e Dottor Maria Mariatii il trattato di quesso necesso e per patito dell'Accademia si data loro ogni sacolta. Si capitolò con Instrumento pubblico co' Padri Conuentuali di S. Francesco, che si obbliganano a pressa loro da comodità, e circolo in detta Chiesa a spese del Conuento, e gli Accademici Gelati a doner recitare ogni anno in perpetuo cin Pamegirico in lode dell'Immacolata Concetione di Maria. Vergine; Ge altri Componimenti, e di ciò sotto il di lui Principato su possa una lapida in detta Chiesa per memoria eterna di questa Instituzione colla seguente Inscrizione:

## Nobili ac Pernerusta: GELATORVM ACADEMIÆ

Deipara fine labe Concepta: Laudes
Quotanna in hoc tempfo VII. idus Decembris
Catininibus& Pangyrico celebrate confendi
Patres Minores Consentuales ne tanta Pietatis nomen exolefores
Preclarum hoc grasuitumque manus
Memori ac mantino hande tepen-feriot
Anno Domiti M. DC. EXIX.

Ma questi sono siori di questa Pianta, frutti più maturi prodotti nell'Illustrissimo Collegio Ciuile, e Canonico nel conserve la Laurea Dottorale, e nelle pubbliche, e priuate adunanze, allora quando nassendo qualiche accidente d'improusso descriue poeticamente l'accidente occorso, come seguì, trouandosi fra gl'Intrepici di Ferrara, e piu colte nell'assemblea listeraria di Monsig. Ar-

chidia-

chidiacono Conte Carlo Bentiuogli, nella nostra Accademia, in Casa del Senator Vizzani alla presenza del Gran
Principe di Toscana, one descrisse con improniso Epigrammal'arrino di una Dama con un siore in bocca, impronerando pure con altri versi la poca sede, di chi lo credena cosa concertata, onse a ragione vien chiamato da tutti l'Ouidio de nostri tempi. Non hà egli dato alle Stampe libro
alcuno, come quegli, che tiene una massima essere le Scienze umantà, e che bisogna cercare la Gloria done è, bastan a
do sapere al sobrictatenze cosè egli non hàne tien cura de'
suoi Versi. Si vedono però molti suoi componimenti impressi in soglio, che da gli amici gli sono stati è dimandati, ò rapiti, come la

Rachel plorans filios suos.

Varj Epitalamj.

Epicombia ad Realem, ac Serenissimum Sabaudiæ Ducem. Cypri Regem.

coll'occasione della Croce de' Santi Maurizio, e Lazzero, conferita per Giustizia a D. Iacopo Camillo Zoppio suo Nipote.

Septem Diuinæ Prouidentiæ Gradus.

De Comete.

Subita descriptio Sacra Lauretana Domus.

Christina Serenissima Succorum, &c. Regina falicitas.

Ed altri infiniti, che sono Osciti da questa felicissima penna, che formarebbero Volums .

LVI-



## 298 MEMORIEI DE' SIGNORI



# L V I G I MANZINI

CONTE.



All'onorato ceppo del Signor Girolamo Manzini, persona di gran senno, e della Signora Camilla Vitali, nobile di Bologna, amendue spiritosi, e di non ordimari talenti, pullularono tre ragguardeuo-

li rampolli, il Marchefe D. Gio: Battista, il Co. Carlo Antonio, ed il Co: Luigi: fratellança non ignota alle stampe. Il Co: Luigi non inuidiò la virtu de due antenati fratelli; perche il suo buon talento preuenne l'età, auuanzatosi nel corso degli studi più rileuanti; come ne sono malteuadori numerosi, e dotti volumi pubblicati, & altri da pubblicassi, in Prose, e Rime, nell'uno, e nell'altro più corrente Idioma; leggiadri, spiritosi, e sopra tutto non istentati, ò mendicati; di ogni genere, Historici, Politici, Morali, Sagri, e Diuoti; potche la vesocità del suo intelletto, e la

Pp

continuazione, & esercizio litterale gli riempirono la imaginatiua potenza di fantasmi eruditi in copioso numero, e de sode son damente dello scientifico sapere. La più scabrosa dificoltà, ch'ezli nello scriuere incontrasse, fula elezione delle Materie; suggerendogliene il suo caos delle confuse, ma fertilisime Minere scientifiche, in così fatta copia, che non potendosi prestar metodo a tanta farragine di soggetti , agonizzana , per modo dire , nella elezione de' pin adattati al proprio genio. Fu attino, anzi un Mercurionel maneggio d'importantissimi negoti, pronto non meno alle repliche, che alle risposte, e se auuedenasi, che con trattato fosse in piega, lo rimetteua, non meno copioso di ripicohi, che di proposte. Fu di a nabile, e difinuolia conner sazione, d'aspetto singolare, e niente spiaceuole, amabile, & amatoda i più . Fu ammesso nella Patria a Collegi della Naturale, e della Theologica Filosofia, in questo vitimo hebbe la carica di spiegare gli Statuti di esso Riformati, come fece, in Idioma Latino, dati alle stampe senza nome dell'Autore. Destinato a grande imprese da Principi, muio stan. za più volte suori della sua Patria. E perch'era Ecclestassico, su presentato al Pontesiee Innocenzio X dal Serenissimo della Mirandola, vacando la Pronostura di quel. la Cuta: Dignità in essa quasi conforme a l'escouati dell' altre, e la ottenne, vestendo habsto di Prelato, mediante un Brene Pontificio a parte di quello della Pronostura : ma non effendogli naturalmente amica la soggezione la rinonzio con onesta Pensione dopo alcuni Anni. Prese anche posto

, 11

المر

13

: 4

53

75

1

nel Foro ciuile, onorato dal Serenissimo Carlo secondo Gonzaga della Carica di Vicepresidente di Mantona . Haueua seruito alcuni Anni di Theologo il Serenissimo Principe, & all'hora insieme Eminentissimo Cardinale di Santa Chtefa, Maurizio Emanuelle di Sauoia, e conferuatofi la Padronanza, e beneuolenza di quella Regia Corte; era in fine stato dichiarato Historico di quella casa Regale, con grossa, & Annua Pensione, quando, per istranoaccidente, passando lungo il Fiume Po (dividente all hora due efercits nimics) in compagnia del Signor Co: Nestore Morandi suo compatriota, di una palla di Moschetto, che a caso passo per la Nauc, doue non veduto, viaggiaua per suoi affare verso la Patria, resto colpito in an Occhio, che l'Anima dal di lui corpo infelicemente disgiunse. Deplorabile sciagura mortale di un sagro, e Viriuoso soggetto, che con tanta felicità della penna, benemerito della Repubblica litteraria, reso haueua glorioso, & immortale il (uo Nome. Nacque dell' Anno 1 604. li 19. di Settembre; a bort 17. incirca: punto offernabile dalla vanacuriosità de Genetliaci: more del 1657. li 27. di Giugno nella sottoscritta forma, e fu sepolto onoreuolmente nel Domo d'Alessandria, presolene pietosa cura il detto Signor Co: Morandi con un cameriere del Defonto Co: Luigi, i quali soli si tronarono passaggieri in quella Naue, oltre i due Piloti, che la reggenano.

qualche saggio di se stesso, perloche nello Spedal della Mor te, nella solita Festa della Decollazione di S. Giouambat. tista, essendo allora Scolare nella Conforteria, compose, e disse una erudita orazione in istile demostrativo sopra la vita, e morte del suddetto Santo con applauso vniuer sale, e di lea pochi giorni inuitato da Signori Orfi, che con gran pompa celebrarono l'Esequie nella Chiesa di S.Iacopo al De fonto Comend. Bali Orsi, in menodi due giorni fece, e recitò vn Panegirico, in lode del sudetto Bali, che si guadagnò l'attenzione,e gli animi degli Ascoltanti. Si auuanzaua ogni giorno la di lui fama, onde a viua voce fu aggregato all' Accademia della Notte, in que' tempi chiara, e luminoſa,e ſubito funne eletto Principe,e ſotto'l di lui Principato ſeguirono molte Feste, e funzioni pubbliche: Fu poi vno de' Fondatori dell' Accademia de' Confusi in Casa del Sig. Dott. Florio Gcsi, e trè volte ne fu Principe. Passò d'indi all' Accademia degl' Indomiti, oue Principe, e priuato discorse più volte in pubblico alla presenza dell'Eminentissimo Signor Cardinale Antonio Barberini, a cui tanto piacque, che l'inuitò a portarsi con esso lui a Roma, memore ancora quanto fosseroriusciti in grado alla Santità di Nostro Signore Vrbano VIII. alcuni Epigrammi, composti, e presentati alla Santità Sua dal nostro Infermo, che rapportò l'onore di auerne benigna risposta in versi da Sua Leatitudine, ma egli con gran modestia ricusò tale onore, ed vtile, che a lui potea seguire. Fii di si grande stima,e credito, che essendo ancora d'età d'anni 18. gli fu sposata

Tma gentil Giouanetta dell'antica Famiglia de Caprara con dote di 3000. feudi ; non furono valeuoli queste nozze a turbare il corso a di lui slud), anzi applicò al fatteoso sudio delle Leggi Ciusli, e Canoniche, e sotto gl'insegnamenti del Senatore, e Dottore Giouanni Lupari, e Dottore Giouambattista Galli, suprima Dottore, che scolaro In età di 21. anni dall'Illustrisimo Reggimento su graziato dallalettura pubblica su le Scuole, e con soddissazione di tutta la Città gli su assegnato lo stipendio in quella età, cosa insoluta, colle parole nel decreto Giazia nulli in exertiplum transitura Così nel sior de gli anni saticando, amassero nell'Instituzioni Ciusli numeroso ssuodo si scolari, che motu proprio gli posero una Lapida di eterna memo ria, che all'entrar delle Scuole Publiche si vede campeggiare a mano druta in loco opportuno, & eminente.

Fu sempre nelle sue azioni generoso, e splendido, sincero di cuore, e di lingua, giusto nel giudicare, essendo più volte stato del Maestrato de' Signori Tribuni della Plebe, de' Signori Anziani, e Giudice della Mercanzia: affabile, e giocondo nelle conuersazioni domestiche, etnero verso de' poueri, e gran benesattore a persone a lui raccomandate, ma altrettanto risentito nelle materie Caualeresche, e d'enore. Morì in que' tempi il Senat. Francesco Bolognetti, essendo Gonsaloniere, onde il Senato co Esequie pubbliche volle onorare il di lui merito, sinche era sopra terra il Cada. uero, cerò mediante il Marche Senat. Ferdinando Riario soggetto, che douese, in ispazio di 24 ore, comporre, e dire

la

la Orazion funebre, questi motivato al nostro Infermo quanto gli accadeua, egli accetto, compose, e disse nella Chie. sa di S. Petronio l'Orazione alla presenza de' Maestrati, Clero, e Popolo innumerabile, con tanta franchezza, che ne riporto lode vniuersale. Vna simile fonzione gli conuenne fare essendo Podesta nella Mnandola del Serenis. Duca Alessandro Pico, nella morte di D. Cattarina sua Sorella, ma in più breue spazio di tempo, posche in meno di vuna notte compose, e la mattina seguente recitò la Orazione sunebre sopra il Cadauere di quella Principessa, con tanta tenerezza, ed espressione, che ne ricano lagrime dagli occhi de gli ascoltanti. Passo d'indi a Mantoua doue fece acquisto della Protezione di quelle Sereniss. Altezze, che molto lo fauorirono. Machenon puo il tempo! Disperse, e confuse affatto i Confusi, sepeli nelle tenebre quei della Notte, domò gl'Indomiti, onde la gloria ditante Accademie, si ristrinse nella sola nobilissima Accademia de Gelati; quiui il nostro Infermo su le prime, ebbe il primo onore del Principato, e fra quel Gelo per alcuno spazio di tempo intiepiditofi l'ardore negli Accademici, ed e sedo egli stato per la seconda volta creato Principe, considerando la caduta delle altre Accademie, e volendo che la nostra Ermatena fosse durabile, e perpetua promosse gli Accademici al celebrare ogni anno nel Tempio di S. Francesco le lodi della Beata Vergine Concetta senza macchia, essendo stata pregata con memoriale da Padri Minori Conuentuali l'Accademia a pigliare in se questo sacro, e virtuoso Assunto. Onde comesso dal sudetto Sig. Principe a' Signori V'incenzo Maria Matescalchi, Conte Alberto Captara, Conte Valerio Zati, e Dottor Maria Matiati il trattato di quesso negozio, e per partito dell'Accademia sa data loro ogni sacoltà. Si eapitolò con instrumento pubblico co' Padri Conuentuali di S. Francesco, che si obbligauano a prestar loro la comodità, e etrcolo in detta Chiesa a spese del Conuento, e gli Accademici Gelati a douer recutare ogni anno in perpetuo un Panegirico in lode dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine; & altri Componimenti, e di ciò sotto il di sui Principato su posta su una Lapida in detta Chiesa per memoria eterna di questa Instituzione colla seguente Inscrizione.

#### Nobili ac Peruerustæ GELATORVM ACADEMIÆ

Deipara fine labe Concepta: Laudes
Caotannis in hoc templo VII, idus Determbris
Catannistos. Praegyrico celebrare confensis
Patres Minores Conpentuales ne tanta Pretatis norien exoletores
Preclarum hoc gratatismque minus
Menori ac maniaro lapide tepen-ferant
Anno Domnis M. DCL XIX.

Ma questi sono fiori di questa Pianta, frutti più matu, ri prodotti nell Illustri simo Collegio Ciule, e Canonico nel conferire la Laurea Dottorale, e nelle pubbliche, e priuate adunanze, allora quando na siendo qualche accidente d'improusso descriue poeticamente l'accidente occorso, come seguì, trouandos fra gl'Intrepidi di Ferrara, e più colte nell'Assemblea linteraria di Monsig. Ar-

chidia-

chidiacono Conte Carlo Bentiuogli, nella nostra Accademia, in Casa del Senator Vizzani alla presenza del Gran
Prinripe di Toscana, one descrisse con improniso Epigramma l'arrino di una Dama con un siore in bocca simpronerando pure con altri versi la poca sede, di chi lo credena cosa concertata, onde a ragione vine chiamato da tutti l'Ouidio de' nostri tempi. Non hà egli dato alle Stampe libro
alcuno, come quegli, che tiene una massima essere le Scienve vannià, e che bisogna cercare la Gloria done è, bastan a
do sapere al sobrictatent, e così egli non shanè tien cura de'
suoi Versi. Si vedono però molti suoi componimenti impressi in soglio, che da gli amici gli sono stati ò dimandati, ò rapiti, come la

Rachel plorans filios suos.

Varj Epitalamj.

Epicombia ad Realem, ac Serenissimum Sabau-

dix Ducem . Cypri Regem.

coll'occasione della Croce de' Santi Maurizio, e Lazzero, conferita per Giustizia a D. Iacopo Camillo Zoppio suo Nipote.

Septem Diuinæ Prouidentiæ Gradus.

De Comete.

Subita descriptio Sacræ Lauretanæ Domus.

Christina Serenissima Succorum, &c. Regina falicitas.

Ed altri infiniti, che sono osciti da questa felicissima penna, che formarebbero Volums .

LVI-



### 298 MEMORIE DE' SIGNORI



LVI.

# L V I G I MANZINI

CONTE.





All'onorato ceppo del Signor Girolamo Manzini, persona di gransenno, e della Signora Camilla Vitali, nobile di Bologna, amendue spiritosi, e di non ordinari talenti, pullularono tre ragguardeuo-

li rampolli, il Marchese D. Gio: Battista, il Co: Carlo Antonio, ed il Co: Luigi: fratellança non ignota alle stampe. Il Co: Luigi non inuidiò la virtu de due antenati fracelli; perche il suo buon talento preuenne l'età, auuanzatosi nel corso degli studi più rileuanti; come ne sono maleuadori numerosi, e dotti volumi pubblicati, & altri da pubblicassi, in Prose, e Rime, nell'uno, e nell'altro più corrente Idioma; leggiadri, spiritosi, e sopra tutto non istentati, ò mendicati; di ogni genere, Historici, Politici, Moral, Sagri, e Diuoti; pouche la vestocità del suo intelletto, el s

Pр

continuazione, & esercizio litterale gli riempirono la imaginatiua potenza di fantafini eruditi in copioso numero, e de sodi fondamenti dello scientifico sapere. La più scabrosa dificoltà, ch'egli nello scriuere incontrasse, fu la elezione delle Materie; suggerendogliene il suo caos delle confuse, ma fertilisime Minere scientifiche, in così fatta copia, che non potendosi prestar metodo à tanta farragine di soggetti , agonizzana , per modo dire , nella elezione de' più adattati al proprio genio. Fu attiuo, anzi un Mercurionel maneggio d'importantissimi negozi, pronto non meno alle repliche, che alle risposte, e se auuedeuasi, che con trattato fosse in piega, lo rimetteua, non meno copioso di ripicchi, the di proposte. Fu di amabile, e difinuolta conuerfazione, d'aspetto singolare, e niente spiaceuole, amabile, & amatoda i più. Fu ammesso nella Patria a Collegi della Naturale, e della Theologica Filosofia, in questo vltimo hebbe la carica di friegare gli Statuti di esso Riformati, come fece, in Idioma Latino, dati alle stampe senza nome dell' Autore. Destinato a grande imprese da Principi, muto stan. za più volte fuori della sua Patria. E perch'era Ecclesiaflico, fu presentato al Pontesice Innocenzio X dal Serenissimo della Mirandola, vacando la Pronostura di quel. la Cutà: Dignità in essa quasi conforme a Vescouati dell' altre, e la ottenne, vestendo habito di Prelato, mediante 🗷 n Breue Pontificio a parte di quello della Prouostura : ma non essendogli naturalmente amica la soggezione la rinonziò con onesta Pensione dopo alcuni Anni. Prese anche posto

nel Foro ciuile, onorato dal Serenissimo Carlo secondo Gonzaga della Carica di Vicepresidente di Mantona Haueua seruito alcuni Anni di Theologo il Serenissimo Principe, & all'hora insieme Eminentissimo Cardinale di Santa Chiefa, Maurizio Emanuelle di Sauoia, e confernatofi la Padronanza , e beneuolenza di quella Regia Corte; era in fine stato dichiarato Historico di quella casa Regale, con grossa, & Annua Pensione, quando, per istranoaccidente, passando lungo il Fiume Pò (diuidente all'hora due eferciti nimici) in compagnia del Signor Co: Nestore Morandi (no compatriota, di una palla di Moschetto, che a caso passo per la Naue , doue non veduto, viaggiana per suoi affari verso la Patria, resto colpito in an Occhio, che l' Anima dal di lui corpo infelicemente disgiunse. Deplorabile sciagura mortale di un sagro, e Virtuoso soggetto, che con tanta felicità della penna, benemerito della Repubblica litteraria, reso haueua glorioso, & immortale il Suo Nome. Nacque dell'Anno 1 604. li 19 di Settembre, a bore 17. incirca: punto offernabile dalla vanazuriosità de Genetliaci: mort del 1657. li 27. di Giugno nella sottoscritta forma, e su sepolto onoreuolmente nel Domo d'Alessandria, presosene pietosa cura il detto Signor Co: Morandi con un cameriere del Defonto Co: Luigi, s quali soli si tronarono passaggieri in quella Naue, oltre i due Piloti, che la reggeuano.

Opere

### Opere stampate.

1628. Gli Amici Heroi, Fauola Tragicomica Boschereccia. Stampata in Venezia per il Ginammi.

1632. Le Turbulenze d'Ifraelle,&c. Istoria, & Offeruazioni,&c. In Bologna per Clemente Ferroni.

L'Hospite obbligante, all'Eminentiss, e Reuerendissi-

mo Lu louisio. In Bologna per l'istesso.

Il Principe elemplare, Panegirico per l'Eminentissimo

Card. S. Croce . In Bologna per l'istesso .

1623. Il Leon Coronato per la Maestà della Republica Veneta. In Venezia per il Sarzina.

1614. Le Battaglie d'Ifraelle. In Venezia per il detto. Il Niente, Discorso, &c. In Venezia per Andrea Baba. 1625. Il Caduceo per l'Altezza Serenifs, di Maurizio Principe Card, di Sauoia. In Bologna per Clem. Ferroni. 1636. Le Sciagure della Ricchezza Discorso, &c. In Roma per Francesco Corbelletti.

1627. Vita di Tobia, Historia, & Osseruazioni. In Ro-

ma per Pietro Antonio Facciotti.

1642. L'Abbate Claustrale. Osseruazioni Morali,&c. In Roma, & in Bologna per Giac. Montise Carlo Zenero.

1642. Descrizione del Torneo a Cauallo, chiamato l'Amor pudico, Inuenzione del Sig. Marchele Enea Obizi. fatto in Padoua li 15. Giugno 1643, per le Nozze degl' Ilustrissimi Bartolomeo Zeno, e Lifabetta Landi. In Este, per Giulio Criuellari.

1644. La Fenice riforta, Efercizi Spirituali, diuifinell' Anima Crocififfa, Riforta, Lispirata, In Bologna per il Lebaldini.

Il Principe Ecclesiastico, Historia, & osseruazioni cauate dalla Vita del Beato Cardinale Nicolò Albergati,&c. In Bologna per Gio: Battifta Ferroni.

1645. Il Sole in Oriente. Panegirico per la Santità di

No-

Noftro Sig. Papa Innocenzio X. la Venezia per il Leni se Vecellio :

L'Iride, per l'Altezza Serenissima di Ferdinando II. Gran Duca di Toscana. In Bologna per il Tebaldini.

1646. Il Pauone per Carlo Cibò Principe di Massa, e di Carrara &c. In Roma per Ludouico Grignani.

1648. Imeneo prouido. Epitalamio per gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori I). Alfondo Gonzaga, Ricciarda Cibò, Conti di Nouelara, Bagnuolo &c. In Bologna per gli HH. del Dozza.

La Via Lattea, per la Maestà della Serenissima Repub-

blica di Genoua. În Bologna per glistessi.

1649. Flegra in Beruglia. Istoria, & Osferuazioni. In

Bologna per Domenico Barbieri.

I Voli della Gloria, Epitalamio per le Nozze di Carlo II Duca di Mantoua, e d'I(abella Clara d'Austria. In Bologna per l'Erede del Benacci.

1650. Almi Collegi Sacræ Theologicæ Doctorum &c. Constitutiones, & Decreta. Bononiæ Typis Hæredis Vi-

ctorij Benacij.

Il Cigno delle Rupi Panegir, per Onorato II.il Magnatimo Principe di Monaco, Duca del Valentinele Principi di Franc. &c. In Bologna per l'Erede del Benacci.

1652. I Vagiti d'Ercole, canzone per la Nascita del Serenissimo Principe Ferdinando Carlo Gonzaga.

In Bolog na per Gio: Battista Ferroni.

1652. Ottone Tragedia. In Bologna per Giacomo Monti 1654. I Parti dell'Acquile per la Sacra Cetarea Maessià dell'inuitto, e potentissimo Ferdinando terzo Imperatore per il felice secondo Parto di Leonora seconda Augusta Imperatrice, &c. Stampati in Bologna per Giacomo Monti.

1656. Psiche difingannata Dramma Tragico Morale,

per

per Musica. In Mantoua per gli Ofanna.

1644, L'Anima risorta essercizi Spirituali per le trè fe-

ste di Pasqua In Bologna per il Tebaldini.

1642. Il Dragone di Maccdonia fotto il gouerno d'Affuero Attaferfe il Grande Rè de Perfi,e de Medi, ftoria, & offeruazioni. In Bologna per il Ferroni 1643. Ariftobulo Tragedia. In Roma 1627.

Applaufi cefsiui fatti in Roma per l'elezione di Ferdinando Terzo al Regno de Romani, dedicato al Serenisimo Principe Maurizio Cardinal di Sauoia. In Roma per Antonio Facciotti 1637.

1651. Oratio in funere Francisci Floravanti I.V. D. Collegiati. Bononiæ Typis Iacobi Montij.

1654. Lettera di rilpofta feritta a Genoua al Signor Giufeppe Maria Grimaldi per Informazione della Morte della Signora Marchefa Lucrezia Orologia degli Obizi Padouana.

1655. Le gare de Numi, per le Nozze delli Serenissimi Principi Alestandro Pico Duca della Mirandola, & Anna Beatrice d'Este Principesi di Modena. Epitalamio. In Mantoua per gli Ofanna.

Opere Manoscritte.

Cingara Reale Drammatica per Mulica.

Eudofia Dramma Muficale.

La Fuggiriua Innocente Dramma Regio Pastorale. L'Occhio de Principi.

Panegirici Vari.

Le Reuoluzioni d'Ifraelle.

Poesie Varie:

## LORENZO CRASSO.

Exected.





Arque Lorenzo Crasso in Napoli a dieci di Agosto del 1623. sortendo il nome della festiuttà del Santo: Benche nato tra gli agi, etra gli splendori dellericchezze, non istimò il Padre maggior ornamento, che

l'ornamento delle Vutu. Passato ne' primi anni i primi rudimenti, applicossi alle amene lettere', e in brieue tem-

Qq

podi .

po diuennero suoi famigliari i più rinomati Autori Greci, e.Latini. Quantunque gionine, per le sperienze date del suo sapere, fu con applanso riceuuto nella Illustrissima Accademia degli Oziosi, condotto da Giuseppe Battista gran lume della mentouata Accademia, doue da Gio: Battifta Manlo Marchele di Villa, Principe di quella, quanto letterato, altrettanto stimatore de Letterati, venne onorato con diverse cariche. Datosi allo studio delle Leggi , nobilicollo cosi bene con l'erudizioni, che tra gli Aunocati del Foro Napolitano venne chiamato l'Erudito, non mancando allo spesso Huomini insigni di far passare sotto l'occhio di Lorenzo le loro Opere prima di darle alla luce. Nella Causa del Ducato di Segorbe, e di Cardona, che forse è la maggiore, che sia succeduta nella Spagna, fu cono degli eletti dal Vicere di Napoli a scrinere sopra la successione. Viue oggi aggregato nelle più celebri Accademie d' Europa, Onorato da più illustri Scrittori del nostro Secolo, e tra gli onori delle opulenze, e de Feudi, non istima maggiore onore che incontrare occasione di servire a vin Letterato. Opere Rampate.

Epistole Eroiche.

Poelic.

Vitadi S. Rocco

Declamazioni.

Elogi d'Huomini Letterati. Vita di Suor Orfola Benincafa

Allegationes Variæ.

Opere

#### ACCADEMICI GELATI.

307

Opere da stampari. Vite de' Rè di Napoli. Elogi di Capitani Illustri del nostro secolo. Teatro delle Famiglie nobili.

Discorsi Accademici.

Vite de' Poeti.

Varie Opere Legali. Mescolanze d'Erudizioni.



Qg

LO-

### 308 MEMORIE DE' SIGNORI



LO.

## LODOVICO TINGOLI





Orti Lodonico Tingoli il suo natele nella Città di Rimini il termine delle Gallie, e e l'antico limitare della Romana Repubblica. Alla gloria della Patria s'aggiunse la chiarezza del sangue, e la nobittà degli

aui: Trà quali non è di poco splendore quello Scipione Tingoli, che General delle guardie del Pontesce Paolo Terzo, su congiunto di Matrimonio con rena Dama della Casa de Principi Conti di Roma. Il Clementini nelle Istore di Rimini annouera tra i più antichi consigli di quella Patria la casa Tingoli; e ne produce per ren lungo corso di molti secoli vari soggetti insigniti da gradi militati di Colonelli, Maggiori, e Capitani. In Bologna, e nel Collegio de' Nobili succhiò il primo latte delle lettere remane. Adulto apprese in Roma gli slud) delle Scienze, e della Filossia, della prossisson Legale. Iui su accolto nel suo promo arriuo con selicissimo incontro dalla sortuna. Intro-

dotto

#### 310 MEMORIE DE' SIGNORI

dotto dal Zio Monsig. Pauoni Mastro di Camera alla Maesta del Pontefice Paolo Quinto, affaporo la Santita Sua con tal diletto l'arguta prontezza del giouinetto, che diede ordine ch'à continuate vlienze s'introducesse ogni giorno Lodouico nelle conferenze secrete. Casi ne primi rappi del di lui fpirito cominciarono a trasparire que lumi che giunto alla virilità, l'illustrarono poscia con tanti splendori. Il genio libero, che la parto agli fudi, e alle mufe, l'allontano cresciuto negli anni dalla seruitu della Corte. E'fama che sotto il Pontefice Vrbano perdesse la congiuntura dell'onor della Porpora, ricufando l'impiego di Caualiere inuiato nell'Inghilterra, a cui lo destinaua il Pontesice. Non lascia però piccolo argomento del suo merito, e de suoi talenti ne maneggi pubblici il concetto, che ne formò con Personaggio tanto eminente; Of a bastanza dichiarano le di lui plorie l'acclamazioni, colle quali i defenti Pontefici Paolo, Vrbano, Innocenzio, Alessandro, e Clemente il Nono ne onorarono la Virtu. Il Genio de suoi studi medesimi non lo distrasse però in guisa ch'ei nonsi vedesse seguace di Pallate, ancorche armata, e ch' ei non facesse comparir vniti que'si discrepanti attributi di Letterato, e Guerriero. Ne moti vniuer sali delle Guerre d'Italia per la Lega, militò come Sergente Maggiore, e Capitan di Corazze nel Reggimento del Marchese Tassoni; & il valore nell'armi non fu minore all'Eccellenza delle lettere. Si segnalo nelle nostre parti nella sorpresa di Creualcuore, fortificato da'nimici, e furono confidati alla fua condotta

i dugento Soldati, che col Colonello Marchese Panzetti rimasero prigionieri nella ricuperazion di quel luogo : Riceue encome dal Bale Valense effendo flato tra primi che s'offersero d'attaccare nella spedizion di Pistoia il Pettardo. E non auendo forme basteuoli per canonizarlo co' Suoi applausi la fama, su neces sitata con meraniglia a prenderli imprestito dalla Pietà. Tra Capi dell'esfercito, etra com militoni s'acquisto il titolo del Santo, e del Cappucino dell' Armata, così era indefesso, vigile, e ciò, ch'è di stupore in on Guerriero, così temperato negli acquisti delle spoglie, e prede inimiche; alle quali tanto aspira, e cost souuente anela la Cupidigia armata di forze. Tra fragori delle Trombe, e trà gli strepiti de Tamburi accordana il suon del Plettro, & alle stesse mense militari con giouia. lità faceta fece comparire accompagnati Apollo, e Marte, Bellona, ele Muse. Da un poco di ritiratezza uscina tal voltaton un forriso di gravità,e da' circoli degli V fficiali, che frequenti lo circondauano per vdir l'acutezze delle fue Poesie eraben, e spesso accompagnato con eli applausi militari, che resuonauano con generoso, e coma. Quindi le più celebri Accademie l'acclamarono ne'lor Congressi Gli Vmoristi in Roma, gl' Incogniti in Venezia, e le più celebri della Marca, e dell' Vmbria garreggiarono in aggregarlo alle loro Adunanze. Il nostro Congresso concorse colla stema nell'accoglierlo. & ammirò più volte i parti del de lui ingegno. In Rimini non giunfe forestiere, che non volgeffe il piede ver so le soglie della Casa del Tingoli

ruersrne la presenza. Ne sola fu la nostra Italia à ricono. scere i meriti della sua fama. Sino dalle piuremote prouincie per bocca de regnanti ne furono proclamati gli applausi. La Maestà Cristianissima; la Serevissima Adelaide di Bausera : la Cesarea Maestà del regnante Imperator Leopoldo piu volte riconobbero co'regali di gioie, e de loro ritratti tempestati di diamanti i suoi studi. Dalla Regina Cristina di Suezia nel suo celebre passaggio a Roma eßaltato con lodi, non s'vdi replicare giunta nel Territerio di Rimino che il solo nome di Lodouico. Era egli di complession malencolica, d'aspetto asciutto, ma graue; di genio famigliare, e faceto, e ne motti sentenzioso, & ardito. La prudenza, e la Politica non furon inferiori all' altre qualità, che l'ornarono. In giouentù fu dedito alle Caccie; & al giuoco. Nel crescer degli anni l'amor delle Lettere lo rese amico della solitudine . Ne componimenti Poetici riusci mirabile, e di non minor eccellenza ne latini, che ne'Toscani: Amo poco la Prosa: ma sormonto il gradocommune nell' eccellenza della Poesia. Nell'Epica, e nella Drammatica ha lasciati vari parti del suo nobilissino Ingegno. Scorgendo vicino a terminarfi il periodo de' suoi giorni consignò alle fiamme diuersi suoi manuscritti. Efetto piu della modestia, in cui su singolare, e degno l'imitazione, che colpa di sua impudicizia, da cui su sempre alienissimo, e colla penna, e coll'opre. Son però rimaste preservate dagl'incedy, & attendono in breue la pubblica luce.

Vn Volume d'Odi, e Sonetti.

La Traduzion del Retto di Proserpina, e de' Pas negiriei di Claudiano: Quadernari.

Ouidio de Triftibus, ela Medea Tragedia.

Tre Libri d'Orazio traportati in Eroico, ed in Lirica Tofcana.

La Version Parafrastica de Salmi Penitenziali.

Odi, e Canzoni. Et vn Poema Epico.

Termino il corso di questa Vita alle ore 18. de'28. d'Ottobre del 1 669. nel sessagesimo settimo di sua età. Fii abbondante di beni di fortuna; godendo vna Primogenitura instituita da Pietro Maria Tingoli Caualiere di Portogallo suo bisauo. Accompagno allo splendor de Natali il lustro della propria nobiltà; e della Virtà . Pomo peo suo Padre godea il grado, e il titolo di Caualiere, e concorse la nobiltà materna ad ornarlo di luce . Essendo rescita dalla famiglia Rossi tra le più cospicue di quella Patria Maddalena sua genitrice.

Auanti diterminare questo corso mortale, Cigno Cano. ro rese nell'oltim'ore questo Fributo all'ossequio, con cui sempre riueri Cardinale prinato, e poscia adorò Sommo

Pontefice il defonto Clemente Nono nel seguente

VI.

### 314 MEMORIE DE' SIGNORI

Vltimo Parto della Penna immortale del fù Sig. Magg. Lodouico Tingoli ne gli estremi di fua Vita per la caduta del Regno di Candia in potere de Turchi;

Con allusione all'Arme della Santità di CLEMENTE Novo, il Massimo, contenente piu Figure del già Magico Rombo.

H di cento Città già feminata
Terra eletta al natal del gran Tonante,
Tè sù doppio Nettun dianzi regnante,
Ahi quale hor miro a ceppi rei dannata!

Che del Tracio Mastin mal l'ostinata Rabbia a frenar su il tuo Leon bastante; Del Franco Alcide in van, del Lazio Atlante La Forza accorse a la Pietà sposata.

Mà rinforzifi pur la Vaticana Tromba, e tutta CLEMENTE affembri al fuono, Col Segno Redentor, l'Oste Cristiana.

Vane Infegne gli Ordigni a Lui non fono, Onde Cintia s'atterra, e l'Ottomana Scritto è in Ciel, che per Lui caggia di Trono.

Que nunc Thessalico Lunam deducere Rhombo. Martial.

LO-

# LORENZO GRIMALDI

proportions







Alla viuacità delle piante ancor tenere fanno gl'intendenti concetto qual frutto fe ne possa promettere allora che sian giunte alla loro perfezione. Sin da fanciullo mostrò Lorenzo Grimaldi tale acutezza

d'ingegno, e prontezza di memoria, che se ne trassero presagi del posto riguardevole, à cui era egli per portarsi nelle

Rr

Let-

### 316 MEMORIE DE SIGNORI

Lettere . Poeto egli latinamente con vena soane, e copiosa a pena finiti gli studi della grammatica, o contal prontezza, e facilità, che sembro pata in braccio alle Muse. Studio quindi Loica, e Filosofia, e poscia diede opera alla Medicina e alla Notomia fotto Gio Antonio Godi notralafcian. do pero giammai di verseggiare, anzi alla Romana Poesia congiungendo con dolcezza mirabile la Toscana. Onde inuaghito di si gentile intelletto il Senator Cornelio Maluasia, che allora dalle Armi con gloriosa metamorfosi fea passaggio alle lettere, il volle appresso di sè per compagne indiuisibile de suoi studi Matematici, e Astronomici, ne quali fe grandissimo progresso il nostro Lorenzo, coltinando que'semi delle Celesti discipline, che nell'animo eli aueua sparso il famoso Astrologo Gionanni Antonio Roffeni, Fu indi a poco ascritto tra'nostri Accademici , e dall'Illustrissimo Reggimento eletto nel numero de suoi Segretari, e con tal sodisfazione di quel granissimo Consesso, che su inuiato a Roma per Segretario dell' Ambascieria, che risiede per questa Patria appresso la Santità di Nostro Signore, vi serui con tale abilità, e prudenza, che se bene si cangia. rono alcune volte gli Ambasciadori, egli restò nondimeno lunga tempo nel medesimo carico. Resosi fra tanto alla Patria prese la laurea del Dottorato in Filosofia. e poca dopo fu promo Jo alla Lettura di belle lettere , la cui catedra, ancorche affente, se als riserba. Torno poscia a Roma, oue (scorgendo forse non poter così presto riportarsi a Bologna) si licenzio dal carico di Segretario, e si fermò

gratisimo alla Corte, e a moltissimi Principi, e Cardinali, asendo prima aunto onori, e considenza dalla regnante allora Casa Pansislia. E in una aggregazione numerosa, che successe l'anno 1663, su ascritto al Collegio Filossico, a cui prò s'assatua in Roma al presente. Ha dalle sue Muse Latine, e Tostane riccuuti applausi non ordinari nelle Accademie Romane, e con tutti i Letterati di quella gran Città ha prosessa con le sue gentili maniere non meno, che con la suadotta, e attrattiua conversazione lega gli animi, e s'aquista i cuori di chiunque ha fortuna di pratticarlo, o in qualsuoglia maniera conoscerlo: Ha prosonda cognizione dell'Astrologia, soaussima eloquenza, e varia letteratura. Non ha sin ora dato alle stampe altro che alcuni

Discorsi Astrologici fino gli anni 1642.643.

Ma ha ben pronti per istamparsi

Horti Sallu<sup>4</sup>h ja Lauto Ento Vetuflo habitati , Celloquia familiaria Amicorum in folitudine conunuentium. Inter qua Cornelij Malualia Senat. Bononiæ March. Bifmantuæ &c. Polthumum opus de Magnis Con unchonibus fæctil &c.

Nuga luveniles, hoc est Poétice voluprates. Perfi Latini d'ogni forte-Flores Astrologicos collegit Laur. Grim. & fuis restituit syderibus.

E'tre Dramms.

1. Calloandro, ò sia Caualier di Cupido, opera Tragica. Il Calloandro, ò sia Zelim in Fgato, opera Tragica.

Il Calleandre , o fia Caualier di Cupido in Diabitonda , opera Tragicomica .

neuffe et die de de tit in

I.V.

# LVDOVICO CASALI

## 张宏宏张宏宏



Omparte alla Patria splendore eguale a quello, che da essa riceue Ludouico Casale, Nobil Romano. Da gli ornamenti di varjstudi, che in lui risplendono, si può apertamente conietturare quali Maestri

gli fossero scorta alle Lettere migliori ,e di quale spirito ei si manifestasse dotato , per acquistarne il possesso. I nobili

efer-

esercizi della sua penna lo dichiararono ben tosto per degno Nipote di quel Gio: Battista Casale, che pote guad agnarsi gli applausi del Mondo in quelle due eruditissime Opere initiolate, l'una De Vibe, ac Romani olim Imperis siplendore, e l'altra De Veteribus Sacris Romanorum Ritibus. E noto pertanto a tutta la Repubblica Letteraria il raro merito di Ludouico, ammirandosi le rare prerogative di Lui altrettanto nelle Opere pubblicate, quanto nelle la Manuscritte. Ha saputo egli accoppiare mirabilmen te nel Tragico quel grave, e quel mirabile, a' quali si sudigiamente anelò la stessa Antichita, mentre si scorge nella Tragedia dell'

Alboino,

parto del suo ingegno, maneggiata, & adempiuta ogni regola de Precettori dell'Arte; ne dissimili appariscono le altre Tragedie, che sono

La Palmira in Thebe, e

L' Ercole in Fra.

E perche la nostra Italia auanza nelle perfezioni dell'arte le Nazioni straniere , compiacendos d'accoppiare nel Teatro col dolce della Musica la vaghezza della Poesia, da egli saggio della sublimità di questa ne Drammi Musicali della

Vita Vmana, e

Dell'Ercole.

Ed anendo di vantoggio la moralità alla Fauola, fa leggiadramente spiccare la aiuacità del suo talinto in

rona

una nuoua inuenzione d'un Dramma faceto, intitolato

Soura gli altri componimenti campezgia la molta intelligenza, ch' ci tiene delle dottrine , in quell'eraditifsimo

Discorso Apologetico intorno al motivo, ch'ebbe Platone d'escludere i Poeti dalla sua Repubblica, dando ad intendere, che Platone intese di shandire la sola Poessa, la quale allettando con le supersizione, e con la salstia, imbeue sazimente gli animi della Giouentu nel Vrajo; rappresentando al contravio la sitma soro in diversi twoghi appresso il medesimo Filosofa. Ne solamente nella Tostana sauella pompeggia la facilità, e l'arguzia dello stile del nostro Rugiadoso, ma ne Latini componimenti ancora impiegga selicemente lo sprito, mostrando la perizia, ch'eine gode, in alcuni Oratori Latini, non meno elegantische vaghi. Ha dunque dato alle Stampe

L'Alboino Tragedia.

Palmira in Tebe.

Ercole in Eta,

Dialoghi diuersi per Musica.

Et altre opere comprese sotto il titolo di

Poesse impresse del 1670. in Roma per Fabio di Falco.





## 322 MEMORIE DE' SIGNORI

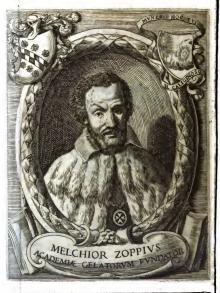

# MELCHIORRE ZOPPIO:





lua eternamente fra noi la vostra gloriosa memoria, o dottifsimo, e fapientifsimo, Melchiorre, giacche per voi sehe le fuste Padre amantifsimo, pera viuere importalmente la nostra decad. Voi nato di Gt.

rolamo Filosofo Collegiato, Poeta, e Orator celebre per l'opere fue stampate, e di Dorotea Etcolani: dal Genitore erudito, e condotto a Maccrata, on ei fu Lettor pubblicò delle Morali, co esto lui iui fondasse l'Accad. del Catenati, e vi leggeste la Loica. Tornato alla Patria, che sia riconoscena il vostro gra merito, la stessa Loica, e l'Etica appresso lumgo tempo vi pròfessasse in Catedra singolare, onde ne moritasse quella nobile, e sincera sserio cono e: Appresso al l'nostro Studio conseruasi a viostro onore: Appresso al culto al Collegi di Filosofia, e di Medicina suste mai sempre il più persetto Senatore di quell' Areopaso della Sapienza. Voi quegli suste, che primitramente inseme co: tre fratelli Berlivietto. Cammillo, e Cesare Gestila nostra Adunanza in Casa vo-

Sf

Itra

fra nel 1 5 88. fondaste, raccoglieste, & educaste, e che cinque volte, Tempre con maggiore affetto, e prudenze il Principato ne reggefte. Voi con la Creufa, colla Meder. coll'Admeto, e col Meandro onoraste il di les Teatro, il quale perche fuße mai sempre suo à les la magnifica Sala della vostra nobile abitazione con generosa liberalità nel vostro testamento irreuocabilmente lasciaste. Al vostro sourano sapere, alle vostre copiosissime lettere Greche, Latine, e Toscane s'appoggio per ben trent'anni la Cenfura de gli Accademici Componimeti. La foausta della vofra Romana Musavi, refe caro a più d'una Porpora, e in particolare a quella soauifsima Pecchia di Parnaso, che per goder delle voftre Poesie nel nostro numero volle rolla la e che poscia quando comilmente a piedi peregrinaste a Roma l'anno Santo 1 62 5. posta sul Trono Apostolico in Vaticano co tato effecto vaccolfe. Ammiro tutta Roma la moderazione del violtr'animo compostissimo, quando ricufaste ogni offerta di quel gran Pontesice, fuggiste non solo la Gorte, marifutaste anche per pochi giorni l'albergo nel suo Palagio Papale da lui destinatoui, e quelle sole rose acceettaste, che al bene dell'anima apparteneuano. Ma non ne stupi gia Bologna, che nella morte repentina della prima, eamatisima vostra Moglie Olimpia Luna, belta ; gentile, e costumata, e nel precipizio d'evna picciola figliuolina v'aucua vdito con un granissimo; e dottissimo libro, a guifa d'on'altro Cicerone; o Boezio, confolar voi medesimo. E certamente quella Dottrina Morale, the contanta

chiarezza aucuate pubblicamente infegnata,era da vos con tanta costanza professata ne trauagli innumerabili , e quasi continui, che v'afflissono, che poteuasi ben dire voi auer fatto prima, e poscia insegnato. E mi giona credere che le cinque Tragedie da vos composte e'l Diogene Accusato Commedia grauissima, in tui tutte le morali acutezze di quel Cinico raccoglieste, fußon lauori della vostra Filoson fica mente allora quando volcua confortar se stefa, e in tante afflizioni andare tra gle antiche tempiricercando o fo miglianze, è compagni . Onde non è poscia da merauigliarsi, che con tanta dolcezza d'afferto, con tale sodezza diragioni,e con si cristiana prudenza i condannati a morte voi consolaste, e a quell'eltimo de terribili cosi coraggio: samente li disponeste; il perche Maestro ordinario della scuola di si santa opera per tanti anni voi fuste. Voi Pilosofo Celeste l'immortalità dell' Anima essere stata da Aristotele e creduta, e infignata neruosamente prouaste, allora che altri profans intellette de dimostrare il contrario s'affaticauano . I vostri Discepoli potean tantosto esser altrui Maestri, contal sodezza, e perspicuità di Dottrina erano da voi instruiti; e ben vi retribuirono l'onor dounto, quando,non solo nella Patria, ma in tutta Italia, anzi in Francia, in Ispagna, e in Germania più di cento ne vedeste ascenderele Catedre magistrali, e seminar con frutto abbondantisimo quella dottrina, che da vot aucuano tanto Trilmente raccolta. E doto aver per cinquenta anmi f degnamente es sercitata la pubbica Lettura, vi rittrafte Emerito, e Giubilato, non già al riposo, ma alla meditazione della vicina morte, giacche, al parer di Platone, altro che que-Ronon è la Filosofia. Questa trouatoui ottuagenario, ma non però timido, nè debole, quasi chiedendoui licenza di togliersi ciò, che di ragione se le doueua, con molta ciuiltà a poco a poco del mortal corpo v'andò spogliando , e Voi(che aucuate disposto con sauceza degna d'un vostro pari delle cose temporali, procurando che nella vostra famiglia sempre delle vostre facultà susse meglio proueduto chi più di lettere s'arredasse) pratticando in Voi quella intrepidezza, che aueuate altrui insegnata armato di tutti que santi mezzi, con che il Saluatore ne ha ageuolato il passaggio all'altra vita, Cigno soauissimo, poche hore auanti la vostra morte questo pijsimo Epigramma vostro vitimo canto con la so lita facilità feste scriuere.

Transco, non perco: mea porto, non mea pono: Sunt mea qux feci, non mea qux obtinui. Que obtinui, si mundo accepta, hac non mea feci: Sin accepta Deo, sunt mea facta mea. Corpushabet tellus; Animæ fi illuxerit æther, Ponotributa folo, porto tributa Polo.

Indi al tramontar del Solo della vostr'anima sparì il Parelio (vostra Impresa) dalla Caliginosa Nube del 20. stro Corpo : al quale datasi onoratissima sepoltura nella Chiefa de'RR. PP. de Serui, non mancol' Accademia a voi tanto vbbligata d'ereggerui di li a poco un Maestoso

Cata-

Catafalcoricco di statue, d'evo, e di Lumi, e con l'assissima di tutti gli Accademici, e con una sunche Orazume auuta dal Dott: Andrea Torelli, il Erusido, e con una sunche Coponimenti, e con l'augustissimo Sacrissico celebrato da Suegetto mitrato, e cantato co musica per numero, e per eccellenza singolare, di darus gli vultimi testimoni della sua amoreuole, e perpetua gratitudine. Ne le parue auerus totalmete perduto, posciache il vostro Ritratto dipinto dall'Albani tauto una e spiritoso un si unude, che si potena giurare, che voi vinedessimo assorbito nelle consueta contemplazioni Filosofiche sustenio nelle consueta vinetali. Leggonsi delnostro Caliginoso stampate quest' Opere.

Sermones Analytici.

Est, & Non dissidum logicum .

De sensu, & sensili.

Introductio in Syllogismos.

Plasone in 12 colle Ricreazioni Amorose de'Gelati

Confolazione in morte di fua Moglie Olimpia Luna Zoppia.

Tre discorsi spirituali della Morte.

Medea.

Admeto.

Tragedie.

Creula. Meandro.

121

Diogene acculato Commedia all'vso della mezzana antica.

Va\*

#### MEMORIE DE SGINORI 128

Varie composizioni ne' trè libri stampati dell'Ac cademia.

Lo Cono de Golati

Il Giuliano Tragedia. White

Lezioni, e discossi di varie materie auuti nell'Accademia . m. was a sa

In Libros Phylicorum; de Corlo; de Generatione &consuprione; do Anima; Mercororum; & paruo rum naturation Commentatij ablokuishimi in VI. amplostomos dikributi a the to the at a seem

De Arimortalitate Anima ad mentem Ariftotelis libri duo.



# MATTEO GRIFFONI

CONTE





Atteo Griffoni, il settimo di questo nome, nacque di Lodouico Griffoni, il quarto cognato di due Senatori spiatesi, e Bol schetti, e della Contessa Gentile Mal uczzi figlia d'Ippolito Conte della Selua,

e Burion di Mala volta, la terza di vicendeuole allianza con questa casa, primogenito di numerosa fratellanza, su

Τt

educato

educato in casa del Padre, sotto ottimi Precettori di lettere Vmane, trattenuto con honoreuoli, e vantaggiofi trattamenti fece il corso degli studi, prima Filosofici, sotto l'infigne Professore Vincenzo Montecalui, e poi Legali, fotto li Profeßori Co: Giulio Maluezzi, Zio materno, Cornelio Canali affine, & Ottauio Amorini Primario; dopo che prese la Laurea dottorale nell'una, e l'altra Legge in questi Collegt di Bologna, con dispensa sopra l'età di tempo notabile; come con altra dispensa dal Senato su ammesso di ven tun'anni alla Lettura pubblica d'Instituta, senza honorario. D'indi si porto alla Corte di Roma, doue si vidde accolto dall' Eminenti simo Francesco Barberini Nipote regnante con dimostrazioni di singolare stima, & affetto; sotto la cui protezione s'introdusse a studiare in Rota, appoggiato a Monfignor Panciroli poi Cardinale; ius nel corso di dodici anni di permanenza ha esercitato la pratica di tutti : Tribunali, cominciando dal sollegitare, sino al patrocinare, & aunocare cause, con clientele qualificate, praticando insieme l'Agenzie, doue ha seruito Prelati, e Prencipi, offertasele anche molte volte occasione di porre mano a negozi di Corone con accudire a'loro Rappresentanti nella Corte. Dilettatosi sempre dello studio, & essercizio di baone Lettere, ha fatto funzioni numerose di recitamenti in molte pubbliche Accademie, sempre alla presenza di Cardinali, e Grandi, sentito molto volentieri, e fra e Be ha sermoneggiato tre volte in Capella Pontificia auanti la Santità di Vrbano VIII. gloriosa memoria, & è da notarfi, che a tali funzioni conspicue, cosa memorabile, visti Sono trouats presents tusts i successore de quel Gran Pontefice. Ritornato in Patria ha letto l'Ordinario civile pel corso di ventiquatti anni sempre con fiorito Auditorio, ha assistito a gran numero di pubbliche dispute , e fatto Alleui di Dot tori sopra il numero di ducento, frà Bolognesi, e forestieri, e il grido di tanto valore sparso dalla Fama per tutta l'Europa l'ha fatto desi derare con inuiti di grandissime in. stanze dalle principali Vniuersità alle loro eminenti Catedre. Si trona Dottorato in Filosofia, e Teologia, e per tutto Collegiato, è al presen te Primario, e Consultore del S. Officio; ha dato, come Promotore, l'insegne dottorale a più di ducento, & a ciasche duno fatte prolusioni indiui duali. E'primario Lettore, e Giudice d'Appellazioni con patente del Signor Cardinale Protettore al Collegio Montalto, Ma per non si dilatare molto nell'altre particolarità de' suoi gradi, e carichi, si trascriuono le due oggi annesse memorie, che si leggono incise in Marmo su le pubbliche Scuole, una nell' Archiginnafio, vicino alla medefima Catedra doue eso legge, e l'altra nell'oscire del medesimo sopra l'orna mento della porta della prima scuola a mano sinistra, che sono correlatiue, venendo questa nominata da quella. Solo si soggiunge, che al presente viene infeudata d'ona giuridizione a titolo di Conte, da on Principa grande. Si troua hauere dinerfe Opere in foglio, e libretti [parfe alla Stampa; come ne stà approntando molte altre di Volumi, tanto in facoltà Legali, e di prattica, e di teo-

### 332 MEMORIE DE SIGNORI

rica ; come d'altre fcienze , e di belle Lettere , che s'andar ranno vedendo comparire alla giornata .

Audite Videte Recolite
Olim Modo In zuum
Per me eritrum è rupe incifum ad Famam
Ex erudius Magnatum Pur puratorum centrès exedris
In Apoftolico Senaru

Ante Thronum Vicaria: dioinitatis erectum
Sedenic aubente Sandifismo Vibano VIII.
Inter Sacra audiente cum quaxuor dein luceedanes
Quoo Pontificiji Regno Euragelici declamantem
Primarium hoc Archduggellum mané authorantem
In Augurta D. Petronij Balitica Archyptesbytetum
MATTÆVM GRIFFONIVM

E Primoribus antique Rejpublice Bonon, Patricium
Dynaftum falgadioris nota vberiori numero affinem
tanto apperali fadutto ter Com. Palatin. Equitem Auratum
Academicum Donii GELATVM, procul PHANTASTICVM

Clientum Caufas, Præfulum, Ducum, Regum curas luridicè officiosè profequentem Ex duoden incolatu, ac Senatus Conf. Ciuem Romanum In Patria

Onnifario Magiltratus munere

Et in angultiori Annona folerter perfungentem

Emm. tunc Legaris in aduentu, egreffu fecunde oblequente

Ad exteros Puncipes (apiùs a Principe missum

Att in anglioribus arctori

Att in anglioribus arctori

Fungatur præ for ibus confors )
TANTO VIRO

Pietate, Doctrina, Virtute, Bloquentia præftantifsimo Ab Vniuerficate furflarum Priori Illustrifsimo D. Anroum Maria Pafuto Nobili Foroliuienfe Facundum hoc posteris pro monumento faxum Anno M. DC, LIX, decretum M. DC, LXX. Translatum.

MAT-

#### - D. O. MATHEO GRIFFONIO

Ex antiquis S. Sedis benemerentibus Montis Clari Comitibue

Bononien. Patricio.

Præclaram robore , munere splendore Arauorum swiem Propria virtute cumulanti.

Theologo, Philosopho, lutis Vitiusque Confulto,

Quater graduato, quinquies Collegiato, Interpreti Ordinario , inter Antelignanos celeberrimo ,

Archidiacono in conferendes, pleno fuffragio laure s. Vicario Archiepifc. Curia, Sac. Inquifit. & Patrij Senatus

Qua Examinatori Iudici; Aflelsori, que Confultori Aduocato. Patronalis Bafilica Bononien. Canonico, Proth. Apost. Viro ad pracipua fapius munia euocato, videquaque conspicno

20 Munitarum veraque Vpinerfitas Priore Illustrissimo D. Carolo Anipnio de Mitis Nob. Imolensi Tretum plaudit mpra atta

la acut Anno Domini M. DC.



MA-

334 MEMORIE DE' SGINORI

# M A R I O MARIANI

**किल्फिल्फिले** 



Ario Mariani Dottore Collegiato di Filofofia, è ben degno figlio, e germoglio de-Dottore Andrea Mariani, che trà le piante della nostra Selva Gelata giunse all'altezza d'un merito impareggiabile, & ot-

tenne il nome d'uno de primi letterati di questa Patria. Scorsi gli studi di Vmanità, e di Rettorica, si diede con

molto

molto feruore a quegli dell'eloquenza, eßendosi sin dalla sua tenera età resa amirabile la sua facondia nelle Letterarie Adunanze di Ludousco Poncompagni suo Precettore. Ottenne la Laurea di Filosofia del 1662. dopo hauere colla vinacità del di lui ingegno dato saggio del suo sapere nelle dispute, e pubbliche funzioni. Quindi conseguitala Catedra di Pubblico Lettore in questa celebre V muersità, più volte oro con molto applauso alla presenza dell' Eminentissimo Principe, e de' Magistrats. Non tralascio di alternare col graue delle discipline più serie la soauità delle Poesie, commendato equalmente ne' Congressi Accademici de' Signor: Cont: Bentivogli, e Calderini, e nella nostra Adunanza; ne quali ha sempre fatta apparire una peregrina acutezza, si nella Profa, come ne' Poetici componimenti. Del 1663. aggregato al Collegio di Filosofia, fuindi a poco annouerato fra nostri Gelati, Or hora vi gode il grado di Configliere dell' Accademia. Se la di lui gran modestia equale alle sue curti, non ci impedisce il godere i parti della sua penna, potremmo sperar di vedere un giorno alla luce

Le Rime, &

1 Discorsi Accademici.



NI-

## 336 MEMORIE DE SIGNORI



NI.

# NICOLO CORADINI

CAVAGLIERE.

ananan Suguan



E gli splendori della virtù del Signor Cauaglier Nicolò Coradini non sosseno face (come per lo più auuiene agl' Ingegni grandı) osseno dalle tenebre d'runa sinistra, ed mgiusta sortuna, vuolerrebbe samoso

per l'Uniuerso il suo nome coronato di meriti, e gloriosi applaissi. Non ha nondimeno il maluagio destino hauuta
forza basteuole d'opprimer totalmente sotto la Pietra del di
lui Sepolero le lodi, che seppe guadagnarsi, non meno con
nobili, & eruditi componimenti, che con sinceri, & innocenti costumi. Nacque nella Mirandola da stirpe
Onorceuole, e nell'età giouanile s'applicòa coltiuar così urdentemente con lo studio delle Lettere V mapo i talenti del
suo viuissimo ingegno, che produssero tempestiuamente
frutti di Poesie, e di Prose, del pari siorite di sublime elo-

٧v

cuzione,

#### 338 MEMORIE DE' SIGNORI

cuzione, che feraci di ben fondata dottrina. Desiderò d'e sere ascritto al numero de nostri Accademici, con ardore eguale a quello, con ch'essi bramauano d'aggiunger una Pianta si degna alla loro Selua Gelata. Riceuntoni a pieni voti, v eresse tantosto vn' Impresa, ch'iniuersalmente fu stimata la più vaga, la più ingegnosa, la più allusiua, e la più perfetta, che sino a quel giorno fosse stata da verun'altro nostro Accademico esposta. Fe in oltre conoscere a questo virtuosissimo Congresso, quanto egli fosse caro alle Muse, e quai siumi di graue eloquenza sapesse tramandar dalla penna , e dalla lingua; particolarmente nella congiuntura dell'esaltazione del Cardinal Masseo Barberini , nostro Coaccademico , e Protettore , alta suprema Dignità del Pontificato, con nome d'Vrbano VIII. Applause en così felice successo, a nome dell'Accademia Gclata, con un Componimento poetico in verso sciolto, di cui si legge in istampa un fragmento di stile graue, ed eroico, fertile di concetti proporzionati alla sublimità della materia. Conosciuta in lui somma prudenza, e facondia da suoi Principi naturali, fu da loro impiegato in Ambasciarie, enegoziati graui, di che fa particolar testimonianza l'Orazione da lui detta, in viua voce, al Doge Dona. to di Venezia, ch'ammirande la sua eloquenza, si compiacque d'honorarlo con la dignità del Cauagherato. I maggiori ingegni d'Italia ne ambirono l'amkizia, e le medesime Teste coronate aurebbono riceuuto in grado la di lui attual fa nigliarità, se la nemica Fortuna non si fosse

unfraposta ad impedirgli ogni auanzameto. Bonchedegno di gran prosperità, visse, in tutto il tempo di sua visa, ai trauagli, fra letenebre de quali visde scintillar tal volta von sugace barlume di tranquillità, che gli presto agio d'illustrare il suo nome con queste poche Composizioni, che, dopo la sua morte, surono date alle stampe dal Padre Maestro Agostino Agostoni della Religione Eremitana di S. Agostino.

Gli Afferti Geniali; ?

Alba prologo alla Filli di Sciro;

L'Adunanza degli Spensierati,

prologo al Pastor Fido; Venere nascente,

Epitalamio nelle nozze del Signor Principe D. Aleffandro Pico Principe della Mirandola con Donna Laura d'Este;

L'Atto terzo della Tebaide, Tragedia ; il sopraccennato

Fragmento nella Creazione d'Vrbano VIII. tutte Poesse in verso sciolto. In prosa,

Le dottissime Considerazioni Afforistiche, premesse all'altr'Opere sue;

La Descrizione d'vn Giardino compartito dei Misteri, & instromenti della Passione di Christo;

E l'Otazione mentouata al Doge Donato. Si leggono parimente nelle Raccolte poetiche della nostra Accademia molti suoi

V v

So-

### 340 MEMORIE DE' SGINORI

Sonetti, & Egloghe.

Morì più carico di meriti , che d'anni , e più oppresso dagl' infortunj , che dall insirmità , lasciando gloriosa memoria della sua wirtù , e di tutt'altre sue lodeuoli qualità .



# NICOLA SEVEROLI

Auuocato Concistoriale.





terzo fu eletto Rettore del Collegio Montalto di Bologna. Dell'Anno poscia 1645, su da Innocenzo Decimo deputato

in Ro-

### 342 MEMORIE DE' SIGNORI

in Rona Capitano delle Appillazioni, e del 1647. nel numero degli Ausocati Conciferiali arrolato. E perche le occassoni manifestano il vadore del Sauso, l'Eminentisimo Concessoni dichiaraziono Auditore di tutti gli Stati loro soggetti, e sopraintendente Generale, Et in Roma della Reuerenda Fabrica Assocato primario. Di tutte queste Cariche da lui rette con somma prudenza san menzione gli Fratelli de'Corbi stampatori in uma Epistola dedicatoria, che han postanel Tomo secondo delle Laudemie di Antono Negti. El oste sos socio cartati nel suo Indice degli Ausocati Cosistoria. Ii al numero i 80. Non ha stampato per anco le sue fatiche Legali, ma se spera, che ne pubblicherà Volumi, quando le hauerà ridotte alla sopirata dalui persezione S.



NI-



## 344 MEMORIE DE' SIGNORI -

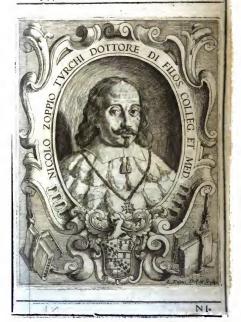

# NICCOLO ZOPPIO TVRCHI

Filosofo Collegiato, e Medico.



I Ottauiano Turchi, e di Catterina Gessi venne al mondo Nicolò nostro Accademico, e gli fu imposto tal nome da lPadre, perche bramò in lui rinouato vin suo Zio samoso Filosofo, e Medico Collegiato, e

benemerito de'suoi Collegi, per le fatiche, e viaggi più volte intrappes per lero benessio. Mostrò ben da sanciulo esser nata con lui vin abbondante, e facilissima vena poetica, posciachè nel tradurre in toscano per ordine del suo Maestro in grammatica i Poeti Latini, era egli solito di farne in versi la tradduzione: sicche gratissimi gli surono gli studi delle vimane lettere, e della Eloquenza, a quali accoppiò la Poetica sotto Cesare Rinaldi samoso Lirico, in maniera che sirese buon possessimo di lei precetti. Applicò quindi alla Loica, e alla Filosofia, di cui gli surono precetti cri Andrea Matiano prima, e poscia il dottissimo Meletter Andrea Matiano prima, e poscia il dottissimo Mele

Хx

chiorre

#### 346 MEMORIE DE'SIGNORI

chiorre Zoppio, ambo nostri Accademici. E quest' vitimo dell'indole del giouinetto grandemente compiacciutofi, non solo con paterno affetto il tolse ad ammaestrare in tutte le sorti di lettere, di cui capace il giudicò, ma bramoso, che la toga Dottorale nella sua famiglia si perpetuasse (non aueuaegli, che un Nipote ancora Infante, postumo d'un sigliuolo poco auanti defonto) l'addottò in Casa Zoppia, e fattogliene a sumere il cognome, e l'Armi, e procuratagli in Moglie Francesca figliuola del Senatore Antonio Lini, gli lasciò con la Casa da se abitatase posseduta una compe tente rendita; ma volle che non poteße goderne, senon presa la Laurea Filosofica, e Medicinale, obbligandolo ancora ad essequir ciò in brieue tempo, e determinato. Il perche (trouandosi allora chiuso per certo accidente il Collegio Medico di Bologna, fu costretto di passare a Ferrara per dottorarsi; il che bentosto fu da lui mandato ad effetto con sommo applauso di que'dotti huomini Giannino, Recalchi, e Brafauola, a'quali l'aueua indiritto il saggio Melchiorre. Al di lui ritorno lo fe questi ascriuere alla nostra, anze jua Accademia , come che per lo auanti stato fuße Niccolò uno de fondatori dell' Accademia de Confusi, che m casa il Dottor Florido Gessi sstituita da' begli spiriti si frequentaua, nella quale auendosi preso il nome d'inabile, tra Noi volle ritenerlo, e vsar la medesima Impresa d'ana Machina da alzar pesi, col motto Tantæ molis erat; e fu ind: a poco eletto Segretario dal Marchese Paolo Scipione Lupari Magnani Principe. Amo suisceratissimamente la

nostra

nostra Adunanza, e ne promosse mai sempre vigorosamen. te la riputazione, e l'accrescimento; godendo che le nostre Assemblee si celebrassono nella Sala Accademica essistente nella casa a lus lasciata dal gran Melchiorre, e prestando sempre ogni commodità, e osseguso. Onde in riconoscimento del suo merito, su assunto al nostro Principato l'anno I 642. nel quale parendols alquanto intiepidito il feruore degli Accademici, si diè con tutto lo spirito ad aunalorarlo, e sotto di lui s'aggregarono suggetti qualificatissimi sia per nobiltà, sia per Lettere, tra : quali son' degni d'eterna memoria il Co: D. Fuluio Testi, D. Fabio della Corgna, Federigo Marchese Mirogli, Giouanni Asgoli, Francesco Balducci , Curzio Pichi , Domenico Benigni, Guiliano Bezzi, Carlo della Luna, Cammillo de' Marj, Gostanzo Ricci, e Luigi Ficieno, forestieri, e Andrea Co: Senator Barbazza, Ounidio Dattore Montalbani, Luigi Co: Dottor Manzini, e Antonio Aldrouandi Bolognefi. Tenne suegliati gli spiriti con fre quenti jessioni semipubbliche, in cui s' vdirono eruditissime prose, e leggiadrissime poesie; ma riportò loda singolare una Azione pubblica il. lustrata dall'assistenza dell'Eccellentissimo Principe Don Taddeo Barberino Prefetto di Roma, e Generale di S. Chiefa, che volontiers onorò l'Accademia, consapeuole che'l sommo Pontefice suo Zio , e'l Eminentissimo Barberino suo fratello erano tra'l numero degli Accademici, come i duo maggiori luminari tra le stelle. Dopo duo anni di Principato, dal suo successore Cornelio Marchese Senator

Xx 2

### 348 MEMORIE DE' SIGNORI

Maluafia fu creato Censore, carica, in cui continuò poscia ancora pregatone da Virgilio Marchefe Senator Maluczzi, che successe Principe al Maluasia. E veramente tanto per la scienza delle poesse meliche, quanto per la somma sua sincerità, pazienza, e discrezione era atto più d'ogni altro a tale vsizio, sicche non trouossi giammai alcuno, che della di lui Verga Censoria da dolersi auesse, ò da mormorare; che perciò ne fu fatto Censor perpetuo dalla Congrega de'Riaccesi. S'essercitò molti anni nella pijsima opera della scuola de'Confortatori , e v'ebbe ancora la solita Orazione molto gradita nella festa di S. Giouanni Dicollato . Seguita in tanto l'apertura de'Collegi Filosofico, e Medicinale venne ascritto a quello di Filosofia il nostro Inabile, ancorche dottorato in Collegio straniero, prerogatiua a lui solo da molti, e molt'anni in qua conceduta per testimonio del suo sapere, e de meriti de suoi Antichi. Fu Niccolò nel poetare altretanto franco, e copioso, quanto cortese, non auendo per auuentura giammiricusato di fauorire , che'l richiedeua di Componimenti , i quali, come vanno dispersi in fogli volanti, se così fusson raccolti, e ordinati, formerebbono un großo Volume. Ebbe animo aperto, e cuore schietto, e sincero, lontano da ogni simulazione, e cordialissimo, amico de suoi amici in sutte le fortune , difendendone le composizioni , e l'onore con la lingua, e con la penna; eziandio dopo la lor morte. Fu di petto intrepido, e magnanimo, sprezzator de pericoli, cagione che lo sottraße repentinamente dal numero de'viuenti l'anno

1656. il 47. di fua vita ; con estremo rammarico di chiunque conosceua la sua virtù , e con graue pregiudicio della nostra Accademia , da lui mai sempre amma con tutto l'animo . Leggonsi , come dicemmo, stampate moltissime Poesse, la più parte senza il suo nome ; ma in ispezie

Il Prologo, gl'Intramezzi, e la licenza pe l'Corin-

do Pastorale del Co: Carlo Bentiuogli.

La Tauola Rotonda Cena del Signor Filippo Guastauillani.

La Catena d'Adone d'Ottauio Tronfarelli, riftampate con prologo, Scene aggiunte, & intramezzi del detto Inabile.

Prologo, Scene, & Intramezzi all'Oristeo Dramma di Gio: Faustini, e stampato col nome d'Oristeo Trauestito.

Ma da stamparsi , conserua il suo figliuolo Giouanni Filosofo Collegiato , Lettor Pubblico V manssta , e nostro Accademico .

Vn Dramma intitolato la Siringa, ouero gli Sdegni d'Amore, recitato molt'anni fono in Musica nel Teatro Guastauillani, era Fermagliari.

Parecchi Drammi, e Canzonette per Musica.

L'Armida Poema Drammatico in ottaua rima. Sonetti, Ode, Madriali, e Canzoni fenza numero

Epitalami, e Lettere Amorose in versi sciolti, Idillij, vn giusto Volume.

V na gran copia di Cattelli per Giostre, e Tornei.

OVI

### VIDIO MONTALBANI.

**Ebabas** 





Tidio Montalbani d'origin e antica della famiglia della Fratta, che fu celebre in Bologna prima ancora d'Enrico di questo cognome, Vescono di Bologna, del 1214. nato nel principio del secolo presen

te sei cento sopra il millesimo degl'anni di Christo, dopo che hebbe appreso felicemente le lettere humane, cioè Gramma-

tica, e

tica, e Retorica, attefe a gli studi della Filosofia sotto il celibre Dottore Vincenzo Montecalvi, e della Medicina fetto il famoso Bartolomeo Ambrofini, nelle quali scienze ottenne la laurea Dottorale alli 21. Marzo del 1622. e di li a pochi Mesi in vn'aggregazione numerosa fu auninturosamente annouerato fra i Collegiati, onde pote arrivare in eta fresca ancora nel suo Collegio in meno di 3 1. anni al Decanato,cioè d'essere il più antico fra' suoi Colleghs. Del 162 g. comincio a leggere pubblicamente fullo fiudio, e del 1 665. fu habilitato dal Leggere, e dichiarato emerito, e giubilato in vigore d'ana Bolla di Gregorio XV. liberale di csò verso tutti i Dottori che hauranno letto 40 anni conti. nui sullo Studio di questa patria. La prima materia che egli sprego in questa Vniuersità su la Logica per 3. anni e per altretanti la Medicina Teorica; indi per molti anni le Matematiche scienze, e finalmente la Filosofia Morale in compagnia delle Leggi, cioè dimostrata prattica, e Teoricamente nelle Impersali Instituzioni; doppoche egli assurse ancora la Laurea Legale, che l'ha fatto effere più, e più volte Giudice in tutti i Tribunali, e Fori esercitati da' Cittadını, posche la dı luı habılıta grande, e dablenaggine con giunta alla varia Dottrina, ed esperienza non ordinaria delle cose del mondo l'hanno reso desiderabile in tutti i luoghi. In varie Accademie di belle lettere ha dato saggi egregi della sua wirtu, hauendo anche haunto fondate nella propria casa, e nobilmente esercitate quella de i Desiolidi Moralità , e de i Velpertini di Matematica; &

in Bilognabuon pezzo fà l'hanno hauuto carissimo i nostri Gelati Accademici, come anche quei della Notte, e gl' Indomiti, e fuori di Bologna gl'Incogniti di Venezia, e gli Apatilti di Fiorenza. Nell'opre di Pietà non si e lasciato porre il piede auanti a chi che sia; onde in molte Congregazioni Spirituali ha corso gran carriere, come nella Sacra Scuola de Confortatori dell'Archiron fraternità di Santa Maria della Morte oue somo stati per la magior parte nobilisimi soggetti nella quale egli fu il Decano nell'ordine supremo de' Maestri di quella. Mentre i prescossi fogli gemeuano sotto i Torchi, manco Ouidio carico d'anni, e chiaro alla fama, e glorioso alla posserità.

#### Le Opere di lui Stampate sono le seguenti.

Speculum Euclidianum toram Euclidis Planimetriam visico in fehema te repræfentans, arque particulatim enodans, & demonstrans. Bono niæ apud Clementem Ferronium anno 1629. in 4.

Sphærographia vbi Ænea vnica in figura Aftronomica fere tota breu perfpicuaque methodo clauduntur recluduntur epidigmata. Bono

nie typis Clein. Ferronijanno 1633.

Epiftolarum v. riarum ad éruditos, & preclatos vitos de rebus in Bononienfi tractu indigenis, vt est lapis illuminabilis, & lapis specularis, Calamonastos,&c, Typis Clem. Ferton, Janno 1844, in 4.

Vindicata vetustas, seu Antidotarij nouissmi Bononiensis extemporaneus Prodromus. Bononiza apud Clementem Fettonium 1640. vt etiam aliquot Clariotum Doctorum Bononien. Elogialia Cenotaphia apud eundem Clem. Fettonium anno 1640. in 4.

Difcorfi Accademici diuerfi in varij tempi stampati, parte dal Ferron, parte da Giacomo Monti, parte da Carlo Zenero, e da altri, in 4.

Difcorfi Aftrologici con varij trattati annefsi in crafcheduno anno 30 di materia Botanica, o d'Aftronomica, o Historica, o Morale numero 30 frampati in quafi tutte le Stamperie di Bologna in 4.cominciando dall'anno 1633, fino al prefente 1671.

Le Antichiri più antiche di Bologna tistrette in due libri intito'ati, 1

Colof-

#### ACCADEMICI GELATI.

Colofso, e gl' Hiftorici fpiriti, con due trattatiannelsi dei veroje più vecchio parlare di Bologna difeso, e Iodato; ed in fine yn Disegno in rame di Bologna antica, che il Bleau hà trapportato nel fun granle Atlante. In Bologna per Carlo Zenero 1651.

Minertialia Bonomenifum Ciuium Anademata, feu Bibliotheca Bononienfis, cui accefsit antiquiorum Pictorum,& Sculptorum Bononieni fium breuis Catalogus. Bononia typis HH. Victorij Benatij 1641,

in 16.

Bibliotheca Botanica, feu Herbariftarum Scriptorum promota fyno dia, cui acce sit individualis Graminum omnium ab auctoribus huci ulque obleraatorum numerolia nomenclatura millenum transcendens numerum . Bononiæ typis HH. Benatij 1657. in 16.

Hortus Botanographicus herbarum ideas, & facies,&cc. 1660. in 8. Catalogus omnium Doctorum Collegiar. in artibus liberalibus, & in facultate Medica . impressus anno 1664. per lacobum Montiu in 4. Primum Dendrologiæ Volumen sub nomine famigeratissimi Aldrouandi, impressum Bononia anno 1678. Typis Io: Baptista Fertoni in fol. cum fig.

L'Honore de' Collegi dell' Arti della Città di Bologna, Trattato Fifico politico, e Legale-historico. In Bologna per gli HH. del Benacci

1670. in fol-

Cura Analytica naturalium observationum Aldrovandicas citca historias,cum Distichis Laurentij Legati Publici Græcaium Literarum Bononiæ Professoris .

Dell'Ilopo di Salomone , Discorso nelle Profe de' Signor i Gelati 1671.

#### Opere Manuferitte .

Dendrologiæ Tomus H. & III.

Elogia Pracipuorum Doctorum Bononienfium libris duobus digefta . Phylicolymbolicarum observationum centurin cum fuis moralibus Pe gmatibus, & explicationibus, & cum fingularum figures, & Deftiches

Laurentij Legati.

Legalia Responsa, Iuridicaque Decisiones in causis varis apud Excel fos DD. Antianos, Illustrissimos DD. Tribunos Piebis, ac Forum Mercatorum agitatis luper materias Artium, partim impressa seorfim, & partim M. SS. Vol. I.

Et altre Opere lasciate nell'oltima sua dispositione al Collegio de' Dottori Filosofi, e Medici.

Υy

PIO



## PIOENEA DEGLIOBIZI

MARCHESE.





Arebbe funzione più douuta alla Penna di Tullio, che congrua a quella d'alcuno di noi il rapportare ai vuiui, & ai vegenenti le memorie plausibili di Pio Enea degl' Obizi Marchese di Orciano scado in To-

scana. Nacque questi alls 4. d'Agosto del 1 592 Nel Catai, Villa de' Marchesi Obizi celebre al Mondo quanto

ogn'

ogn alera de più famoso grido, e fu leuato al sacro Fonte dal Principe Cardinale Aleffandrod Este, e da Virginia Ducheffa di Modona. Die incomincio a suei study puersti in Padona, & in Bologna venne crudito nelle Lettere Vma. ne, il Corso nondimeno della Filosofia lo fece in Padoua, e quallo delle Leggiin Perugia, tuttache il genio il trapportasse assaipina pli eserciz i Canalereschi, che a chiesar leggi discordi : Tornato poscia a Feriara sua Nobilissima Pceria appare l'arte del Caualcare, & in combattimente di Barriere , e di Tornes ha Pio Enea amaestrato pluralità di Giouani Caualieri , e Principi ancora. Fatto adulto fu dal Gemeore mandato a Firenze a soruite il Gran Duca Cosimo Secondo in qualità di Cameriere, quindi passo a Modona a servire il Duca Cesare, doue per accidente occor fogli, colpa di giouanili trascorsi, pati lunga progionia, la quale appenaterminata menò in Moglie D. Lucretia Orologi Dama Padouana, la cui gloriofa morte rvenne decani tata in tutte le lingue da' Primi Cigni della Europa.Chiamato doppo con santo accidente dal Duca Francesco d'Este ando a seruirlo netta occasione della venuta a Modona del Principe Maurizio Cardinale di Saucia delui Zio, e m Campo aperto combatte Pio Enea per quarto con trè di que Principi, e fu allora, ch'egli muento il combattere a piedi in quel Torneo con varietà d'armi non più clate. Si è dilettato, e dilettafi in oggi ancora, aunegnache ottogegenario, di Mufica, e di Poesia; Tiene aperti Teatri nobilissimi in Ferrara, e in Padona; Ripendia Musici eccel-

-MC1

Yy

lenti;

#### 356 MEMORIE DE'SIGNORI

lenti, Compone Opere Sceniche, e quantunque bifognofo de ripofi non perdona a fatiche d'ingegno, è di mano, che riguardino a farlo rifplendere in riga di Valorofo Caualiere, e d'ingegniofo Letterato.

Opere Stampate.

Poesse Liriche in Venezia per il Deuchino in quar to 1629. Ristamparo in Padoua dal Frambotti

Opere Liriche col Canzoniero, e le Profe in 12. Stampate in Ferrara dal Maresti 1670. diuise in cinqui Libri. Il Mirto, il Lauro, il Cipresso, la Palma, il Sambuco.

Atestio Poema . In Bologua per il Monti . Ristampato in Padoua dal Palquati .

all Pio Enea Dramma recitato in Ferrata.

La Dafne Dramma Musicale.

Diceria Funcbre in morte dell'Infante D. Ifabella di Sauoia Principessa di Modona

- Profe.

L'Amor riformat o con le Garemarine fedate inuenzione, e Poessa per introduzione al Torneo rappresentato l'anno 1671. In Ferrara.

Opere Manuscritte.

Lettere varie, Serie, Scherzeuoli, e milte Libri due.



POM-

# POMPEO FONTANA







to, principalifsimo Collegio in Bologna , afsifino , è gouernato da dodici Canalieri Bolognefi di Spada , e Capa, nella

chale

quale vi dimoro per lo spazio di cinque anni apprendendo Corrola disciplina del Sie D Domenico Lapi V manita, in que' tempi di gran grido, e fama, Grammatica V manità, e Retorica. Compiti gli detti studi, ed vicito dall' Accademia bebbe for Precettore nella Logica il Sig. Dottore Vincenzo Montecalui, e nell' Instituta it Signor Dottore Melchiorre Argeli, amba Publici Lettori su lo Studio di Bologna, quello di Filosofia, e questi di Leggi; paßato poi alle lezioni dell'Ordinaria vdi di continuo il Signor Dottore Ottanio Amorini Primario Lettore del-Ordinario della mattina su lo Studio; sotto del quale in fine dell' Anno 1634. sostenne publiche Conclusioni di Leggi dedicate all' Alcezza Serenissima del Signor Duca Carlo Primo di Mantoua; e dell'Anno immediacamente succ sino del Mese di Febraro prese la Laurea Dottorale nell' ma, e nell' alera Legge nel Collegio de' Signori Legisti di Bologna. Dell'Anno 1637. fu ammesso dall' Illustrissimo Regimento di Bologna alla Lettura dell' Istituta su lo Studio; e dell' Anno 1638. fu Dottore de Signori Anziani nel bimestre di Luglio, & Agesto; poreandost in fine dell'anno in Roma, oue ha Compre dimorato, e tuttania vi dimora, toltene alcuno fiate, che per brone tempo si è lasciato vedere in Parria. Dell'Arma 1 647. benche affente fu aggregato at Collegio Civile della fua Patria; e dell' Anno 1649. trouandost in Bologna fu eletto per una de Consultari di questo Sant' V' fficio con l'attuale essercizio. Dell' Anno

#### AGCADEMIC GEDATE (3)59

po 1660. essendone parimente assente su aggregato al Collegio Canonico della medesima sua Patria, e rinue di presente in Roma.



PRO-

### 360 MEMORIE DE SIGNORI

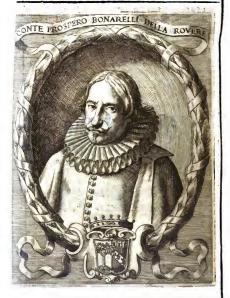

PRO-

## PROSPERO BONARELLI

DELLA ROVERE





Iconosce il nostro Congresso l'acquisto del Conte Prospero Bonarcili della Rouere dalla famigliarità letteraria, ch'eglicoltiuò col Senator Berlingiero Gessi nostro Accademico. Vsci dalla nobite, ed an-

tica famiglia de Conti Bonatelli d'Ancona, che gia due fecoli forfi fu decorata co feudi di Bompiano, e delle Torrette sù le viue dell'Adriatico, per inuestitura del Pontesice Sisso Quarto. La feruitu cominuata colla Serenissima Cafa d'Vrbino le sece meritare il cognome, e l'Arme della Roucte oltre al Marchesato d'Orciano, ottenuto nella persona del Co: Pietro dal Dua Guidobaldo Secondo, coll'Appreduazione Aposlosica del Pontesice Santissimo Ghisilieri Pio Quinto. Le Croci, e gli altri gradi Militari, e d'onore,

Ζz

mol.

molto famigliari in questa Prosapia sono il minor fregio, ch. adornassero il Conte Prospero. Degli splendere de quella fi legge con fuccinto racconto in cona di lus lettera al Caualier Lorenzo Poltri Segretario del Serenissimo Gran Duca di Toscana, impressa nella Sconda Parte delle sue lettere:ed il di lui credito e dal confenso V niner sale autetica. to, hauendolo mirato come cono de lumi maggiori, che habbia illustrato la nostra Italia. Ei nacque dal Co: Pietro; Li fa fratello il Conte Guidubaldo Bonarelli, che nella bella Filli di Sciro seppe attraere gli applause de Teatre, nella Difesa del doppio Amore di Celia guadagnarsi l'affetto, e l'ammirazione de primi Letterati del secolo. L'ono, e l'Altro acquisto nella Fanciullezza : primi rudimenti delle lettere, e degli effercizi Cauallereschi nella Corte del Serenissimo Alfonso voltimo Duca di Ferrara. Esfaera il ricouero de' più celebri Virtuosi d'Italia, ed ini tra. se il Conte Prospero quelle nobili qualità, che ricercansi in on perfetto Canaliere: Onde nelle Lettere fece poscia veder maeftofa, Or in eminente grado una Virtu non commune : e negli arringhi pote comparir armato, prode guerriero, no hauendolo sdegnato in Barriera al paragon del Cimento to steffo Duca Piccolomini, vn de più celebrati Campioni di Marte della Età nostra. Quindi fuelettotra più cari dall' Altezza Serenissima del Gran Duca, Et annouera to tra Gentil' vomini più confidenti della sua Camera: e reso famoso nelle Corti più rinomate, si vidde inuitate dal Serenssimo Duca Alfonso d'Este per assistere alla fanciullezza del Gloriossimo Francesco suo Primogenito. Dalla Cesarea Maestà di Ferdinando Terzo viceue segni di non ordinaria stima cogliniunti a quell'Augustisma Corte. Onorato dall'Arciduca Leopoldo statello di Cesare col vegalo del di sui ritratto, cineo dispreziosi diamanti, lesse sorpori encomi celebrati dagl'isfessi Primcipi della Terra; hauendolo accompagnato la medessima Astezza con un Sonetto scritto di proprio pugno. Dando a diuedere quel saggio Principe, che non meno illustrano le fronti Auguste gli allori immortali del Parnaso, di quel che le adornino le più fublimi. Corone. Nella propria Patria l'Accademia de' Caliginosi lo viconobbe per suo Fondatore, e lo venerò per perpetuo Principe. La nostra dumanza comsena di suo carattere un pegno cortese della sua stuma verso il Congresso, espressa in questi concetti.

### Illustrisimi Sig. mici Signori, e Padroni, fempre Colendisimi.

Rà l'infinite grazie, e fauori, ch'ogni giorno riceuo dall'estrema gentilezza del Sig. Senator Berlingiero Gessi mio Signore, non ne riconosco certo il maggiore, ne'l più stimato da me, che l'onor impertatomi da lui apparetto le Signorie V. V. Illustrissima d'essere annouerato sta loro in cotesta gloriossisma Accademia de'Gelazi, di che s'in me ne sossero in meriti, che da lui sono lorossati per auuentura supposti, e da esi cottesemente creduti, hauerei molto maggior occasione di rallegrammene; ma quello che il compimento, toglie al piacere, lo porge

Zz

all'obbligazione: la quale in me sempre sarà tâto maggiore, quanto che la grazia riceutta soura altro sondamento non posa, che della singolarissi na loro benignità. La onde alle Signorie V V. Illustrissime ne deuo rendere, come faccio con ogni affetto, vmilissime grazie, e pregando Dio, che mi doni spirito d'apparir non sempre. indegno de'loro onori, e non affatto distile lor seruitore, faccio alle SS, VV. Illustrissime per sine riuerenza, e nella buona grazia loro di cuore mi raccommando. Ancona li 30. Aprile 1642.

Delle SS, VV. Illustrissime

Vmilis. & Obbligatis: Seruitote Prospero Bonarelli della Rouere.

Altri contrafegni del di lui affetto al Congresso si leggo.
no impressi nella seconda parte delle sue lettere in una diretta alla nostra Accademia, a cui ingiunse vari Parti del
suo selice ingegno da inserirsi nel libro delle Poesie, che
essa preparaua allora per le Stampe. Tra i più sublimi,
che usi sero dalla sua penna une commendata da tutte
le lingue, e da tutti gli applausi celebrata

La Tragedia del Solimano.

oue annessi ammiransi in due lettere indrizzate al nostro
Accademico Antonio Bruni i precetti del componimento
Traguco, colle regole per ottimamente fauoleggiarie la Steria. Sourapreso da accidente mortale, la Santità del Pontesice Alesandro Settimo, la quale tencramente amaua il
Co: nell'oudir il pericoloso stato di sua Vita l'onerò, coll'inuiargli un Balsamo vitale, per preservarlo dagli sue-

nimenti,

nimenti, che l'affatuano. E fama, che oppresso dal souerchio peso degli studi, e dalla rigerosa applicazione nell'età
sua cadente, la morte invudiosa ce lorapiste. Pouche
hauendo lasciati gli scherzi giouenili delle Musse nel Parnaso, rivolto nell'età provetta alla lettura de Santi Padri, e
riscaldatosi negli voltimi giorni di sua Vita in altercazioni
Teologiche, diè somento alla stusione mortale, che l'atterrò. Rimase herede delle glorie, e delle Virtù Paterneil Con
te Pietro suo siglio, celebre anch'egli per le varie Poesse, e
Drammi pubblicati nella Toscana sauella. Il Signer Luigi Ficieno nostro Accademico, che siorì ven tempo nella
nostra Adunanza, e poscia in Fano, tra' Padri dell Oratorio espresse mella di lui morte colla seguente lettera il suo
cordoglio.

Al Sig. Conte Pietro figliuolo del Sig. Conte Prospero Bonarelli.

Illustrissimo Signore .

O mi sono merauigliato, che non habbia il Cielo dato qualche segno nella morte del Sig. Conte Prospero Padre di V.S. Illustris, essendo mancato al Mondo vn Caualiero, che lo illustraua, e che haueua pretogatiue Regie, ma il Cielo hà sorse cunti nascesti i lumi, che acconde ne sunerali de Grandi, perche non hà voluto, che si discopisse il furto, che si è fatto alla Terra di quest'Anima Eroica. Così credo cetto, e credo ancora, che tutte le lagrime in perdita tale non sicno state negli occhi della sua Casa, pocche pure il mio cuore ne hà sparsa qualch'

vna.

#### 366 MEMORIE DE SIGNORI

vna. Nonè però degno di pianto il Sig. Conte Prospero Bonarelli. Piangasi, chi nelle nascite più chiare cade con la memoria più solca. Ma cagioni anzi allegrezza la mor, te d'un Signore, che co' menti dell'ingegno, e de' costumi hà rassicurato l'Eternità al Nome, de all'Amima. Obel morire, quando si resta erede di due glorie, l'una zerrena, l'altra Celeste. Rascinghi V.S. Illustrisima il suo dolore, e si ricordi di hauer per Padre vna Fenice, che rinata in bocca alla Fama, e nel seno à Dio, non lascia se non ch'io mirasfegni.

Di V.S. Illustrifsima

Diuotils, & Obbligatils. Seruitore
Luigi Ficieno.

La Pazzia l'Orlando.

L'Antro dell'Eternità.

L'Efilio d'Amore.

Le Profe.

Il Marito Schernito. Le Poesse Sacre.

L'Allegrezza del Mondo. La Vendetta.

Opere Stampate.

If Solimano Fragedia colle Due lettere al Sig. Antonio Bruni fopra la Tragedia.

Il Medoro Tragedia di lieto fine . Diuerfi Melodram ni . Lettere Parte L e II.

La Fidalma Paflorali L'Ineneo Paflorali Gli Amanti fuggitini S

Gli Amanti felici. Comedie L'O(pitale. La G.hbia de' Matti

L'Erosmondo. Meditazioni dinote sopra il Rosario.

Et altre Opere.

PA-

### PAOLO PIERIZZI

सन्ध्राधित्र



Rreco non ordinario splendore al nostro Con greßo Paolo Pictizzi Nobele Bolognese, allorihe, tronandosi sta noi sincontrò opportunità do esercitare più ez oste il carica di Segretario, e di far pompeggiare il suo spi-

rito in diuerse publiche Adunanze, eccitando co suos fondati, <mark>& exu</mark>diti Discorsi , e co suos viuaci comporimenti la sti-

ma

ma, e gli applausi d'ogni cuore,e d'ogni lingua. Così ve niuano a partorirgli questi nobili frutti quegli studi, ch'egli intraprese nella sua più tenera età sotto la disciplina d'ottimi Precettori, continuati, e coltiuați dappoi felicemente dal suo prontissimo ingegno in ciascun tempo. Ne solamente la nostra Accademia hà godute le vaghezze del suo spirito, ma alcune altre ancora, come la Delfica di Venezia, l'hanno v dito con ammirazione, e gli hanno tributate quelle lodi, ch'eran douute al suo merito. E perche il nostro Fomentato è guernito d'un talento atto a minacciar la Morte non meno con la Spada, che con la Penna, quindi è che sotto gli auspicj di Marte ancora ha saputo guadagnarsi glorie non vulgari . Nella spedizione pertanto del Sig. D. Inocenzio Conti in Dalmazia, ed in Albania, egli vi si portò vnitamente seco per Camerata, e nel medesimo posto segui il Mattei Sergente Generale in Candia, comandando dipoi nella difesa della stessa Piazza una Compagnia del Reggimento del Pontefice Clemente Nono nell' vltimo assedio; essendosi di vantaggio compiaciuto di portarsi venturiero in compagnia del Caualier Fr. Vincenzo Rospigliosi su l'Armata Cristiana, affrontando valorosamente in ciascun luogo le occasioni di manifestare l'intre pidezza del suo coraggio. Trouansi appressodi se manoscritti vn Tometto di

Discorsi Accademici, ed runa raccolta di Poesse diverse.



### 370 MEMORIE DE' SIGNORI



RI-

# RIDOLFO CAMPEGGI

CONTE





Euerifei, o Passaggiere, il Ritratto di Ri dolfo Campeggi de Conti di Dozza, Ca ualiere nobilissimo , Letterato di princa classe, e vero modello del Virtuoso Cristiano . Questa soautà d'aspetto mostra

chiaramente la singolar gentilezza de suoi costumi, e quefla faccia graue inseme, e grata da a disedere l'eccellenza
del suo intelletto. Ei nacque di Baldassar Campeggi samiglia chiarissima per la Romana Porpora, che premio
meriti sublimi di Lorenzo, e d'Alessandro Padre, e sigliuolo, che il Vescouado della Patria successivamente ottennero; e per lo numero grande di Mitre, che ornarono i
di lei rampolli, sicche nelle Congregazioni generali del Tri
dentino Concilio, che nel magnisco Palagio di questa Casa
sicclebrarono, sino a sette Vescoui da lei prodotti s' annova

Aaa 2

rarono

rarono, e ad una stessa Tanola undici Prelati Fratelli, e Cugins se ne additarono. Con un'ingegno prudente oltre all eta scorse il nostro Ridolfo la Grammatica, e le Lettere V mane, facendo poscia passaggio a gli studi Legali, e Filosofici, a'i quali accompagno l'apparare tutti quegli esfercizi, che a compito Gaualiere si richiedono . E perche l'animo suo sentiua trarsi dalle sqaussime catene delle Muse a portarsi in Parnaso, gli sembro forse più ageuole la strada della nostra Accademia poco auanti pubblicata, il perche vi si fe tosto ascrinere col nome di Rug. ginoso, e dopo alcune poesse liriehe ascoltate con grande applauso, partori il suo dolcissimo Filarmindo, che in poto più di due anni torno ben cinque volte fotto de Torchi. Indi a poco pubblico il suo granissimo, e patetico Tancredi, nel quale mostro la profonda cognizione ch'egli auena della Poetica, posciache quella Tragedia è tale, che può comparir vantaggiosa in faccia di qualsisia più decantato paragone. El'Accademia ne onoro il suo Teatro, facendolo con nobilissimo pompa rappressentare l'anno 1615. nel Principato del Signor Giacomo Sampieri, l'Ineguale. Queste opere portarono in breue alle stelle il nome del nostro Rugginoso, e lo resero stimato, e reueri. ta da'migliori ingegni dell'eta sua: onde non solo il Preti l'Achillini, il Rinaldi, il Capponi, e gli altri Pocti della nostra Città il primo luogo gli assegnarono tra di loro, ma il Caualier Marino, Sirena dolcissima, e Cigno incomparabile di Permeffo lo chiamo vna delle più franche pen-

#### ACCADEMICI GELATI. 37

ne, che oggi volino per lo Cielo Italiano. Reffeegli il nostro Principato due volte, ma più di dieci ne effercito la Censura, fattasi oggimai sua carica inseparabile. Ebbe profonda cognizione delle materie d'onore, e furono i suoi parers d'accreditata stima per tutta Italia : ma delle Giofire, e Tornei fu cosi compitamente maestro, che a lui feron mas sempre ricorso i Caualsers della nostra Città per le inuenzioni delle Comparse, e pe'Cartelli, anzi per li Componimenti inters di parecchi combattimenti a piè , e a Cauallo, che a'di lui tempi si esercitarono; ne successe Giostra Canaleresca in cui più d'on suo Cartello non si pubblicasse con somma loda: e su quasi ogn'anno eletto Giudi ce delle medesime Giostre. Accasossi con Pentesilea Cattanci Dama di cospicua nobiltà, e in tale occasione onorò l'Accademia il di lui letto Nuzziale con con libretto di Poesie Epitalamiche, come aueua prima fatto a Melchiorre Zoppio ne'di lui primi Imenei. Ma non pertanto riusca sterile tale accasamento, con pocorammarico però del Co: Ridolfo , il quale per lo Cristiano suo rassegnamento nel volet Dinino, e per l'effer intento a proddurre parti del suo ingegno mirabile, the vinere eternamente donessono, non mostrò di curar molto la sterilità della Moglie . Nè fu egli men' vtile alla Patria ne' Magistrati, che soliti essercitarsi dall'ordine Equestre, furono perció molte evolte conferiti al di lui valore, posciache vi s'impiego tutto, e totalmente con integrità , Zelo , valore , e prudenza incomparabile. Gli furono quasi connaturali l'opere di pietà, il perche, ol

tre a varie denote Congregazioni, nelle quals per la care ceuole sua diposizione venne connuncrate, s'effercito fine alla morte nella scuola de Confortatori in prò de Condennati all'ultimo supplizio, nella quale ebbe largo campo d'appagare non meno la sua Carsta Cristiana, che l'energia della sua sarra elo quenza Nel sine di sua vita pubblicò il suo Poema delle Lagrime di Maria Vergine nostra Si gnoranel quale si può disputare qual sia maggiore ò la graunta, pieta, e maesta della sentenza, ò la gentilezza, purità, e lumi della elocuzione, per lo quale raccolfe quella messe di Lodi, e d'applausi ne pochi anni, che soprauisse, che si doueua alle fatiche di parecchi lustri, ch'egli impiegò assiduamente nel lauorio di quell'Epico Volume. È con questo egli si mostrò vero Pancraziaste della Poesia, e vincitore ne Certami Lirico, Epico, e Drammatico, gloria conceduta a pochissimi Poeti di qualsinoglia lingua . Fattosi intanto vicino alla Morte, più per esser dinenuto cagione. uole della persona, che per l'età, scrisse un picciol libretto tutto zelo, e tutto diuozione, contenente la Istoria d'alcuni Eretici Giustiziati in Bologna nel 1622, e indi a duo anni in eta di 59. soli, abbandono il mondo a'28. di Giueno con estremo sentimento di tutti gli Ordini , che lagrimaro. no chi vn'eminente Letterato, chi l'Idea de' Caualieri, chi il Modello del Nobile Cristiano, e chi finalmente la beneficenza delle sue mani profusamente limosiniere. Diedesi al di lui Corpo onorata, e conueneuole sepoltura nelle tombe de suoi maggiori nella Chiesa dell' Annunziata fuori

di Porta S. Mamolo de' Minori Offeruanti, oue ripofa fenza alcuna Memoria, benche la memoria di fi Grand' voomo fia regisfrata indelebilmente negli annali della Immortalità, e forse l'anima fatta in Cuelo eternamente beata prenda a slegno l'ombre sprezzabili degli onori terreni. Restano stampati del nostro samossissimo Rugginoso

Delle Poesse Parte prima, cioè Sonetti, Canzone, Ortaue, Seste rime, Madriali, Ode, e simili.

Delle stesse Parte seconda, cioè Drammi, Intramezzi, Tornei, e altre Poesse rappresentatiue.

Il Filarmindo Fauola Pastorale, con gl'Intramezzi dell'Aurora Ingannata.

Il Tancredi Tragedia.

Italia Consolata per le Reali Nozze di Vittorio Amedeo Principe di Piemonte,e Cristiana di Francia, Sorella di Luigi XIII. Rè Cristianissimo.

La Naue Panegirico per la Santità di N. S. Papa.

Gregorio XV.

Le Lagrime di Maria Vergine, Poema Froico. Racconto degli Ecretici Icononomiasti giustizia-

ti in Bologna 1622.

E rimasono anche assaísime opere manuscritte in prosa, e in Versi, che nella Morte della Signora Pemesilea Vedoua di esso Co: Ridolso, non si è potuto risapere in cui mano capitassono.

RO.

## ROBERTO MALVEZZI





Vantunque le Memorie de passati gloriosi sieno morte rimbembranze di lodi per li gruuenti ; nondimeno le glorie degli Aui sono esemplaria "Nipoti. Che perciò rauussandosi Roberto Maluczzi , nostro Ac-

cademico , figliuolo del Commendatore D. Antonio Maluczzi , che fu Paggio in sua fanciullezza di Filippo IV.

e Ni-

e Nipote di D. Giacomo, pur Comendatore di S. lago, e di D. Vittoria Collalti gia sorella del Conte Rambaldo Generale a un tempo dell' Armi Imperiali; Volle questi almeno per mezo de gli studi appalesarsi non indegno germe da si ploriosi Antenati . Perciò applicatosi sul primo fiore de gli Anni alle più belle Scienze, die cultura a quelle con ostinato Studio; e dopo hauere in Patria cominciato ad apprendere i primi erudimenti, paso allo Studio di Siena, & entrato in quella Sapienza, vi compi il corso delle Let. tere vmane. Ritornato dopo molt'anni in Bologna fece con tutta applicazione il corso delle Filosofiche discipline, e sostenne pubbliche diffe se in quelle alla presenza dell'Eminentissimo nostro Arciuescono, e Principe il Signor Cardinal Boncompagni. In oggi fatica tutto immerso nell' Oceano Legale, saluo, che tauolta passa a ricrearsi la doue il gentile Elicona spiccia perenni i suoi dolci cristalli, componendo a suo diporto qualche Poetiche faciture, che poi recitando nei nostri congressi vsurpano a vantaggio del uo ingegno commendazioni d'Huomini lodati.



Bbb

### SIMONE SANTAGATA

法等法等法等法





Imone Santagata Cittadino di Bologna dopo d'hauere fludiata Filofita fotto la disciplina de Signori Giouanni Fantuzzi, & Andrea Mariatii, Accademico, ed egli pure Gclato, e dissesse più violte Con-

clusioni ,ottenne l'Anno 1641. li 18. di Maggio la Laurea Dottorale , e sucessiuamente fu promosso all'Ordine

Sacer-

Sacerdotale. Ha fatto, & ancora pubblicato col mezzo delle stampe quantità confiderabile di Componimenti poetici nell'Idioma Latino sopra il Misterio dell'Immacolata Concezione della Santissima Vergine (toltone alcune poche d'altre materie sagre, e di lodi d'amici Letterati) per azio. ni Accademiche, per celebrazione dello stesso Misterio, e per indurre, e sollecitare più d'on famoso Scrittore a dar luce alle lor Opere dello stesso argomento, come il P. Pietro d'Ala ua, & Astorga Minor'Offernante, il Volume inscritto Militia Immaculatæ Conceptionis &c.

nel quale nomina sei mila Auttori, i quali tengono, che la Vergine fosse perseruata dal peccato Griginale, & in oltre li Signori Gio: Lodonico Schonleben Archidiacono del Cragno, nostro Accademico, il Libro intitolato

Palma Virginea &c.

hora stampato,e Monsig. Reginaldo Luccarini gia Maestro del Sacro Pallazzo, e poi Vescono della Città della Piene; l'otilisimo Trattato sopra il medesimo soggetto ; del quale fa menzione nell'Opera impressa in Roma l'Anno 1666. detta

Manuale Tomisticarum Controuersiarum parte prima, Conclusione XXIV. numero 244. ma perche esso Monsignore preuenuto dalla Morte non hebhe tempo di condescendere alle suppliche del medesimo Santagata; egli però viue consolato nella speranza certisima, che vn gran Principe Ecclifiastico, il qualen'hebbe copia, sia per indubitatamente communicare al Mondo dottrina

Bbb

tanto

#### MEMORIE DE SIGNORI

tanta necessaria . Pubblicò ancora il Santagata l'Anno 1663. vn' Elegia, l'argomento della quale e :

Alexander Septimus, cuius Anagramma purum

Tu Splendes ex Maria.

Enixè rogatur, vt sententiam asserentem animam B. M. V. in sui creatione, & in corpus infusione à peccato Originali preseruatam fuisse, in Censum dogmarum fidei referat.

El'Anno 1 667. Un'altro Componimento per lo medesimo

fine:

Sanctissimus D. N. Clemens Papa Nonus enixè rogatur, vt Veritatem Immaculatæ Conceptionis Deiparæ Virginis inter Fidei dogmata referat.

E'di presente intento a comporre un'Opera, la quale (se dalla (na infermità gli sarà permesso di ridurre a sine ) hà in ammo d'intitolare :

Immaculata Sacrosanctissimæ Virginis Deiparæ Conceptio a Viris Principibus, & Sapientibus Afferta.



VR-

ACCADEMICI GELATI.

381

### V R B A N O SACCHETTI

Chierico di Camera.



Onfigner Vrbano Sacchetti nacque di Matteo Sacchetti, ad honer del quale il nostro Accademico Conte D. Fuluio Caualter Testi induttez d'Oda, che comincia Quelle Matteo, che miri

Entro ad opaco velo

De la notte brillar faci superne.

E

Bi su Nipote di quel gran Cardinal Giulio Sacchetti meriteuole di eterna memoria, il quale con Evoica generosità seppe procurar ad Alcuni il sommo Pontificato, e con impareggiabule serenti d'animo si sece vedere dopo esser as stato più di vina volta creduto eletto. Il Tardo Actadmico Gelato, mentre era di quei della Notte, ossequiò l'issesso Cardinal Giulio nel tempo, che su Legato di Bologna, con ben meritate lodi in vina Canzone anteposta all'Orazione di Nerone per la Colonia Bologne, opera del parimente nostro Accademico Monsignor Agocchi, che gli su dedicata, e la seconda strosa di essa Canzone si espresse col se guente sentemento.

Se del Real Delfino

Altriapplaude alle glorie, e'l franco Giglio Al Ciel d'onde cadè con lode effolle: Io del Tosco Apennino Per riserire vu Porporato Figlio Sento, che di desio l'Alma mi bolle. D'honor sudante, e molle

Ei ell'Ape Real crebbe a i lauori Fiorendo in sen della Città de' Fiori.

Il cognome Sacchetti ne i secoli andati su si itto indelebilmente ne i Versi sempre viui di Dante, e nell'Historie di Giouanni Villati, che sin di quel tempo con vina singolare espressione asserisce i Sacchetti esfere molti antichi. Monsignor Vrbano sossenne pubbliche Conclusioni, il rame delle quali indirizzato al Somno Pontessice Alessandro VII su ri-

mirato

mirato co molta osferuazione per la grandezza , & eccellen za dell' intaglio , & hebbero l'applauso da un libro di Poesie stampato che portò il nome di

Pindus in Lyceo

raunato dal Marchefe, e Caualier D. Gio: Battista Manzini. Egli ha distesi i suoi viaggi per le Prouincie, e Regni di Europa, e fermandosi nella Città di Roma si saconoscere di merito peregrino.



VIR-



## VIRGILIO MALVEZZI

MARCHESE

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH



L Marchese Virgilio Maluezzi con l'altezza della Statura pareggiò la sublimità della sua nascita, e l'eminenza del suo ingegno, mostrandosi veramente degno di esser disceso da quel Virgilio, al quale si

trouano Lettere indirizzate con questa inscrizione. Filius Laurentius Medices cotanto lo stimana sanio, e sene stimaua allieuo vono de maggiori Politici di cui si pregi , e la Toscana, el'Italia. Il Padre, Marchese Pirriteo Senator di Bologna, l'hebbe di Donna Beatrice Orsina nel 1 595. nell'ottauo di Settembre, e stando al Gouerno di Siena,

Virgilio diede allestampe il Libro de i

Discorsi sopra Cornelio Tacito, che se bene lo compose in Giouentu, rinchiude nondimeno i più pregiati sentimenti d'ana senile sapienza. Lo stile fu corrente con l'orditura degl' intrecciati periodi, quale maniera egli poscia mutò, mentre scrisse

Ccc

IIRo

### 386 MEMORIE DE'SIGNORI

Il Romolo.

Il Tarquinio Superbo.

La Caduta di Saulle.

L'Alcibiade.

E l'Istoria di Spagna.

conformandosi nello scriuere, rispetto alle digressioni, a Pietro Mattei, e rispetto allo stile alla manuera di Seneca, ad essortazione del Caualier poscia Marchese, D.Gio: Battista Manzini . In quet suoi Libri di racconti Historici il meno è la narrazione , trappassandosi in essa alle considerazioni Politiche , d Morali , il che se in altri è paruto cosabiafimeuole, quasi che chi scriue voglia farsi l'Arcimaestro del genere Vmano; in lui che così bene possedeua il sapere, doueua essere riputata ottima quella maniera di scriuere,nella quale egli non pretendeua far raccontigianoti, masopradiessi andar ponendo a proposito molti rari documenti . Il suo sapere, che vniuersalmente si estese sopratutte le scienze, s'inoltrò ancora nella Musica, nell' Astrologia, nella Pittura, e nella Medicina, oltre che dell'anno 1 6 1 6. hauea preso la Laurea Dottorale nell'ona, e nell' altra Legge, Vsanza, la quale in chi è nato Caualiere pare disprezzata dalla vibbriachezza del giudizio di alcuni Oltramontani, ma in Italia, e massime in Bologna, è un grado necessario il Dottorato per inoltrarsi alle Porpore , 🕝 a i Pontificati . Militò fotto il Duca di Feria Gouernatore di Milano, non meno col consiglio, che con la mano, ministro di Guerra, sinche su sforzato a ritirarsi nella Patria , per graussima infirmità cagionata dalle fatiche militari - Il Marchefe Virgilio fi infinuò molto nell'amicizia di cona gran Fortuna col Libro , che intitolò

Il Privaro Politico Cristiano

doue pretese di mostrare ripiene di gran prudenza le azioni del vinente allora Conte Duca d'Olmares, fauorito dal Re di Spagna,ma la caduta di esso Conte Duca dalla grazia di Sua Maestà, rese le lodi meno applaudite. Certo è, che il Marchese con tal mezzo si era portato a i secreti più intimi di quella Corte, & all' Ambasciaria straordinaria in Inghitterra; e poscia in Fiandra appresso il Cardinal Infante, e se le sue indisposizioni non l'hauessero fatto ritirare in Italia, e nella Patria, hauria (si crede) ritenuto, anche dopo il cadere del Conte Duca , un posto di gande stima appresso quel Re, il quale fu anche di lui molto sodisfatto nella dire zione hauuta nel gouerno politico, e militare dell'istessa Fiandra con occasione di alcuni Principi Francesi mal so. disfatti della Reggenza del Cardinal Richiliù, e penetrò ne i confini della Francia con armi vittoriose. Il di lui Mercurio ebbe distrazioni da vari accidenti di Marte, onde dalla Patria per causa propria, e d'amici, e del Mar chese Lodouico suo Nipote ( Caualier anch' esso di gran spirito) restò per qualche tempo fuoruscito. Fii caro al gran Cardinal Fabio Ghigi, che fali poscia col nome di Alesandro VII. al solgio supremo del Vaticano ed è famach'egls l'aurebbe ancora promoffo alla Perpera, se gliene fosse stato dato il petere dalla sopraninenza di lui. Hane

Ccc 2

### 388 MEMORIE DE'SIGNORI

ua il Marchese Virgilio e cortessa, e maniera aggradevole di conversare che secero, che in alcuni vecchi si rinovasse il ricordo di quel Marchese Pirro-Maluczzi, cesì ossizioso, ebenigno con tutti, che se sossimine, che si saria insigno-rito di più di vina Citta. Mori nell'anno 1654 nell' vindecimo di Agosto havendo tenuto alcune volte nella Patria il Gonfalone della Giustizia. L'Accademia de Gelati si pregia haverlo havuto ne suoi congressi, e che habbia recitato pubbliche lezioni nella sua Catedra; ed è ancor celebre il tempo, in cui l'illustrò nel suo glorioso Principato.



ACCADEMICI GELATI.

389

### V L I S S E BENTIVOGLIO

MARCHESE:





Lisse Berttiuoglio Caualier Bolognese Marchese di Monteuccibio , e Sambucheto . Non così presto esseri dalla nobissima Accademia degli Atdenti, detta del Porto , doue sotto la cura d'ottimi Preces-

tori haueua appreso lettere Vmane, e Retorica, che diede saggio del suo spirito, e sapere, col farsi sentire nelle publi-

che

che Accademie , che in quei giorni fioriuano in questa Città madre degli studj : perloche Giouinetto con pieni voti fu aggregato a questa de'Gelati. Egli n'espresse di subito il contento, e la gratitudine con la propria Impresa, palesando sepra l'arbore d'una Naue quella fiamma, che dall' antiparistasi del gelo notturno spesse volte risplende a Marinari, chiamata daloro Luce di Sant Ermo, accommodandole il motto preso dall' Emistichio di Martiale Cincta repente gelu, & imponendo a se stesso il nome dell' Auuiuato. Alludendo con questa alle grazie de Signori Accademici in hauerlo fauorito con tanta sollecitudine, Gralla fiamma, antico Geroglifico d'Amor sincero della sua nobilısıma famiglia. Studio legge, e filosofia nello Studio di Siena; ma gli venne interrotta la virtuosa carriera dalla Morte del Conte Alessandro Bentiuogli suo Padre, Caualier di gran talento, e molto qualificato in tutte le azioni Caualersche, richiamato alla Pasria per accudire a gli affari della propria Casa. Non per questo lasciò irruginire nell'ozio l'inclinazione virtuosa, applicandola a gli essercio zi più nobili, come nel maneggio dell' Armi, e de' Caualli, nelle Giostre, e Tornei, ne pubblici Magistrati, e ne prinati trattati di paci , e d'aggiustamenti fra suoi Concittadini; Viue con sonmo splendore, Conserte di spiritosa Dama, e Padre di bellissima Prole, amato da Principi non solo dell'Italia, maeziandio oltramontani, da quali vien souente fauorito d'impiego nelle loro occorrenze con sua gran lode, eriputazione.

VIN-

### VINCENZO M A R I A MARESCALCHI







Egno tralcio della Patrizia Famiglia.
Marescalchi si è Vincenzo Maria sigliuolo del Senatore Fuluio Antonio, gia nostro Accademico. Nel qualificato Collegio de Nobili di S. Francesco Saueriori-

ceuè egli quelle prime istruzioni, che son proprie della fan ciullezza, e dell'adolescenza, mostrandosi non meno pron

to a

to a gua lagnare il possesso delle buone lettere, e dell'arte de dure, che al i npiegare lo ingegno in vaghissimi componimenti poetici , così Tofcani , come Latini . Continuando dipor nell'efercizio di questi,si è renduto sempre così cospicuo, e per la felicità della vina, e per la nouità, ed acutezza del concetto, che si è meriteuelmente segnalato fra le migliori penne, che scorrano il Cielo della Gloria. Bramo pertanto ansiosamente il nostro Consesso d'arrolarlo nel numero de suoi virtuosi Campioni sul più bel siore della giouanezza di lui; e ben corrispose a quel concetto, che se n'era supposto in varie occorrenze, ma specificamente allora che eßendo Principe l'anno 1652. aduno l'Accademia publica nel proprio Palazzo, oue sopra il tema da lui somministrato si discorse co molta faco lia, e vaghezza circa le fog. ge del vestire di quattro Nazioni da quattro ragguardenoli Soggetti, che furono il Senator Mario Casali soura l'abito Italiano, il Dottore Ippolito Nani Fantuzzi soura l'Indiano, il Conte Vincenzo Marescotti soura il Francese, e il Marchese Manara soura lo Spagnuolo; prendendosi altresì il motiuo de gli abbigliamenti nel recitamento delle Poesie. Al genio poi delle Lettere congiunge il nostro Ritenuto con raro misto gl'impieghi dell' Armi, da lui maneggiate con tanta perizia , che a ragione se ne può chiamar Maestro, e non inferiore al Signor Obizo Annibale suo fratello, il quale in simili operazioni è celebre a quel fegno, ch' è noto a ciascuno; onde vnitamente con questo ha più volte ammaestratala Giouentù nobile, così per publiche Azioni Cassaleresche, come per prinatiesercizi. Si compiace in oltre
più che mediocremente dello Studio, e della cognizione di
materie d'onore dando sonuente a dinedere in rileuanti contingenze, col produrre così in reoce, come in sscritto-i suoi
fondati pareri, e col proporre i mezi più adeguati, la piena
intelligenza, ch'egli ne tiene. Fra molti parti della sua
penna, che onorano le Stampe, reegonsi principalmentee reari.

Poemetti Tolcani. Et alcuni Poemetti Latini.



Ddd

13.

VLIS

# The Cart GIVSEPPE

GOZZADINI





Lisse Giuseppe del Senatore Marco Antonio Gozzadini nacque del 1650. Applico oltre a gli Studi di Rettorica, a quelli della Filosofia, sotto la disciplina d' Alessandro, e Luigi de' Magni Dottors, e Lettors Pub-

blici, sotto l'oltimo de quali sostenne pubbliche Conclusio. ni di Filosofia, come pure di Metafisica, e Teclogia con 150

l'assi.

OME CANE

L'as sesteza del P. Lorenzo Fabri Pubblico Metafisico su que. Ro Studio; Indi paso sotto la direzione di Antonio Francesco Cauazzi Dottore di Leggi, e Lettor Pubblica, allo Steedio delle medesime, sinche dell'anno 1670. Unita mente con Floriano Marcello Dolfi per spezial Primilegio fu aggregato al Collegio Canonico da' Signori Dotteri del medemo con condizione di douersi tosto addottorare, e di hauere per cinque anni letto sul Pubblico Studio. In ordine à che presanello stesso anno la Laurea dell'ona, e dell' altra Legge, riceue il poffejo di detto Collegio Fù poi nel medesimo tempo aggregato a questa Virtuosissima Accademia de' Signori Gelati, nella quale occasione, come pure prima, e dopo ha fatto vdire vari Componimenti nell' uno, e l'altro Idioma sciolti, e legati. Sta adesso preparando le sue Pubbliche Conclusions de Legge su lo Studio; hauendo ottenuto la dispensa dell'età da questo Senato con fanorenol rescritto. Non tralascia però gli Studi più fioriti eßendo stato admesso nell' Accademia del Dottore, e Pubblico Proffesore di Matematiche Geminiano Montanari, con la cui direzione gode tal volta Speculace circa li nuoui inuenti della Moderna Filosofia. Alza per Impresa nel nostro Congresso una Volpe sù le riue d'un fiume gelato di cui Scriuono i Naturali esser proprietà d'accostare l'orecchio algelo per sentire se l'acqua di sotto gorgogli, e per assicurarsi della sodezza del medesimo, prima di varcarlo, animandola col Motto dedotto da Virgilio Satis omnia tuta, E Pretende Mostrare, che hauendo egli ritrouata gran

### 396 MEMORIE DE' SIGNORI

lussistenza nella Accademia de Signori Gelati spera de potere per mezzo della medesima paβare all'acquisto dell'eternità del proprio nome, & altress hà eletto per suo nome Accademico il Cauto il quale oltre alla conuenienza, che hà col corpo della sua Impresa porta anche qualche simbole ità con quello del Greco, e famoso Visse.



# VGO GIVSEPPE PEPOLI

CONTE.







El Co: Gieuanni Pepoli il più pio, e'l più benefico Caualiere, che à suoi tempi fusse in Bologna, Senatore, e Co: di Castiglione, Sparui, e Baragazza, Erettore del Cumolo della Miserkordia, e Presidente per-

petuo della Fabrica di S. Petronio; nacque il Co: Ricciar do, che militò Venturiere, e Capitano di Corazze in Vn-

gheria

oheria contro i Turchi, e poscia in Carfagnana per lo Sirenissimo di Modana. Da questi, e da Barbara Piatesi figliuota del Go: Ottauiano fu prodotto il Co: V go Giuseppe nostro Accademico, al quale mancato ben tosto il Padre, che fettuagenario l'aueua generato, rimafe egli fotto la prisdente, e affettuosa cura materna, che con premura singolare, tosto che ne fu capace, volle che applicasse non solo alle lettere, ma a tutti els esfercizi del corpo, che sono conueneuoli ad ogni compito Canaltere. Onde nella Grammat tica, e lettere V mane ebbe per Maestro Ludouico Boncompagnida Verdun V manista celebre in questo Studio, facendo ancora aquisto della cognizione della Loica, e parte delle Matematiche, ma fi compraèque singolarmente della Notomia, di cui auendo preso gusto sotto Gostanzo Scotti Professor Teorico Ordinario, e Notomista, seguito per molti anni a frequentarne gli effercizi, e'l taglio nelle raunanze, che a questo effecto si faceuano da Giouambattista Capponi Prattico Ordinario, e Notomista, nostro Accademico. Ma negli efferciz Caualereschi ei si congiunse in stretta amicizia col Co: Filippo del Co: Odoardo Senatore Pepoli, pur' anch'egli nostro Accademico, e a gara di lui apprese il Caualcare da Ottaniano Fantuzzi, la scherma da Cammillo Salaroli prima, e poscia da Obizzo Annibale Marescalchi, Caualiere d'inimitabil agilità, e valore in simil maneggio, e l'armeggiare a piè, e a Cauallo dal Co: Afcanio Bentiuogli. E'l profitto fattone paleso trà gli Accademics Caualieri Infiammati nel Torneo dell' Amor

Vendscato combattuto da essi l'anno 1653. ed effercitando l'afizio di Padrino in varie Giofire, e Barriere, con effere anche state più volte eletto Capolizza. E percioil giuoco d'Armi a Cauallo, che il Carnenale del 1671. sulla pubblica piazza si gentelmente si prattico da' Caualieri Bolognefi, fu sua muenzione di tutto punto, ed egli stesso moftro con qual maniera fi doucua operare, facendo tutte le operazioni; la qual cosa potette egli agenolmente essequire, posciache aueua già saputo di sua mano ammaestrar Canal. li , e renderli abili ad ogni effercizio di guerra, e aucua non folo appreso, ma insegnato altrui il maneggio, della Picca, dell' Alabarda, e della Spada, della quale ha faputo valersi onoratamente, e da Caualiere, etalora anihe attual; mente podagroso. Ma perche tale infermità gli si e fatta oltremodo molesta, e interdettogli ogni esercizio laboriofa, si è dato all Economia accuratissima della propria Casa con far volume de disegni de gli statili, e registro delle Scritture; e con Fabriche in Campaona vili; e decorofe; onde i figliuoli, ch'egli ha tratto dalla Contessa Laura, Nipote del fu Cardinale Bernardino Spada, vno de'più prudenti Porporati del Sacro Collegio, sua Consorte, rimairanno abbondantemente instrutti de propri interessi, e accresciuti di rendite Ha gusto sufficiente delle Sacre Lettere, originato in lui dall'egar il più anziano de Discepoli della Conforteria. E a questo congiunge vogual notizia delle materie d'Onore, e del pacificare le nemicizie priuate, nel quale impiego altretanto difficile, quanto etile si è

### 400 MEMORIE DE'SIGNORI

sempre adoprato con tutto lo spirito, sia trà Gentiluomini, siatrà plebei, con riportarne lode da gli uni, e stima da gli altri. Il perche nel tumilto Popolare de mesi passati ebbe grandissima parte nel soprilo, mostrando con espetto l'amor suo verso la Patria, e l'impareggiabile sua sima verso la Santa Sede. Il suo primo siglio si trattiene in Corte dell'Eminentiss. Ghigi, il terco. Paggio del Sereniss. Gran Duca di l'oscana, el unica siglia in qualità di Dama della Serenissima di Modana; e di questi, e del secondo che in altio Clericale attende agli Studi ha sempre tenuto singolarissima premura, accio che restino educati da Caualieri Cristiani, Virtuosi, e compiti:

Non ha scritto sin ora, che con Trattato del Cauracare, e del Maneggio dell' Armi a Cauallo.



### VALERIO ZANI

CONTE







L Conte Valerio del Conte Carl'Antonio
Zani porta cunita ad cun Genio fauoreuoleed inclinato alle lettere, cuma rara, ecopiofa erudizione, che illustra con non ordinario ornamento la sua Virtu. Ed a

ragione la Nobilissima Accademia de Signori Gelati, conferitogli il Principato Accademico , l'hà di nuouo confirmato nel posto, concorrendoui nello seruttinio tutti i Voti fauo reuolis. Essa Accademia, che nel silenzio di molti anni mostraua piu tosto, d'esse eliinta, che addormentata, s'è coeduta nel di lui Principato, in voarie Adunanze, Pubbliche, Priuate, e Semipubbliche, seruorosa risorgere con molta sama, e sotto i di lui Auspici risorgente le Leggi, risplendere coll'Aggregazioni di notabili Sozgetti della Patria, e Forestieri. Egli accoppiando col Zelo i parti del proprio ingegno, con disense se lezzioni Accademiche, ed Introduzioni erudite promosse, ed eccito la frequenza de Lutterari congressi: B con generosa liberalirà, e muniscenza seco godere al Mondo Letterato (hauendone a proprie spese procurata la pubblicazione) il Libro delle

Prose de Signori Accademici Gelati, distinte in vari Trattati dogmatici, raccolte, e Pubblicate nel Prin-

cipato del Sig. Conte Valerio Zani.

E col presente Volume delle Imprese, e Ritratti de

medesimi Signori Accademici

hà trouată la maniera di far eterna in tutti i luoghi la Mcmoria delle persone di così nobil Consesso. Fra le leggi sudette stampate del 1670. ol Catalogo de vinenti Accademici, che accresenti per altri sllustri Soggetti, hanno del 1671. haunta la ristampa: vi e l'obligo introdotto di sar ogni anno vini di cademia Pubblica con Orazione, e Componimenti nel Nobili simo Tempio di S. Francesco in Inde dell' Immacolata Concezzione di Nostra Signora; E ne medessimi anni pratticandone lo stabilito proponimen-

to, l'Accademia ne ha riportato il Maggiore applauso.

E' toccato al medemo Conte Valerso fra gl'altri fratelli, ch'egli ebbe, il conservare la discendenza della Famiglia. Posche il Co: Gio: Luigi Zani, vnico de rimastigli, riportato in Germania piu dallo spirito generoso, che dalle forze ricuperate, vi è mancato dopo longa infirmità, essendosi ritrouata ne di lui polmoni la palla di piombo, con cui rimase l'Anno 1664. ferito da Giannizeri, sotto la Fortezza di Parchan in vicinanza di Strigonia, doue combattendo, e commandando, come Capitano, e Sergente Maggiore d'en Reggimento nelle Guerre dell'Vngheria contro Turchi in seruizio della Religione, e della Casa Augusta ; lascio di se viua la gloria Militare : come poscia la fama sparsa di gran prudenza nel maneggiare nella Dieta Real di Polonia gl'interessi del Principe Carlo di Lorena, accrescendone i vantaggi nelle pretensioni alla Corona di quel Regno. Il Signor Ercole Lasii lor Con-Sanguineo ne' suoi Viaggi per la Francia, & Inghilterra, e per le Spagne, Allemagna, e Moscouia ha fatto ammirar l'acutezza del proprio ingegno nelle più celebri Adunanze de Letterati, e si è reso notabile nelle Lettere, e ne vari Libri, che di lui hanno fatto ricordo; Ne deue ef. ser tacciuto in questo racconto, essendo egli Nipote; e riconoscendo per suo Auo materno quell'Insigne Filosofo Melchiorre Zoppio, il quale con la sodezza della Dottrina concorse à stabilire i primi fondamenti di questa Accademia.

Ecc 2

Con-

#### 424 MEMORIE DE' SIGNORI

Conserua il Conte Valerio Zani varie Opere Manu-

(critte, tra le quali si leggono

Vn Trattato della Nobilta. Riflessioni di varia Erudizione.

Vn Discorso sopra l'Istoria.

L'Umitrà effaltata. Orazione per l'Immacolata Concezzione di Maria Vergine.

La Dama supplicante. Lezzione Accademica sopra la Passione del

Saluatore. La Filosofia d'Epitteto, spiegata nella Lingua Italiana, ed illustrata con vatie Osferuzzioni morali.

Le Scienze dell'Huomo Nobile.

Vari Dilcorfi Accademici, &

I Dinertimenti Eruditi, espressi in dinerse Lettere Famigliari.

La Pietà Coronata rappresentata nelle Vite, ed effigiata co Rittatti de Monarchi Illustri, che promossero la Cristiana Religione coll'Armi-La Bibliotheca Bononiensia auctior, & locupletior.

Et altre Opere .



CA.

#### CATALOGO DE PRINCIPI DELL'ACCADEMIA De signori Gelati dalla di lei pubblicazione l'anno 1590. fino al 1672. raccolto dall'Animolo Segretario, e Confernatore perpetuo della medefina.

| 1590. Gio: Battifta Maurizio Dott. Giurifta.                   | L'Immaturo.      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 91. Vincenzo Fabretti.                                         | L'Incolto.       |
| 92. Celate Geffi.                                              | L'Improuiso.     |
| 93. Melchiorre Zoppio Dott. Filosofo Colleg.                   | Il Caliginoso.   |
| 94. Cammillo Geffi Dott. Giurista.                             | L'Intento.       |
| 95. Francesco Maria Cacci anemici .                            | Il Tenebrolo.    |
| 96. Ippolno Cattanei.                                          | L'Arido.         |
| 97. Melchiorre Zoppio la seconda volta.                        | Il Caliginoso.   |
| 98. Rido!fo Co: Campeggi.                                      | Il Rugginolo.    |
| 99. Niccolò Caualier Corradino.                                | L'Auuelenato.    |
| 1600. Romeo Conte Pepoli Dott. Giurifta .                      | Il Diretto.      |
| 1. Fabio Pellini Dortor Filosofo, e Medico.                    | L'Immerio.       |
| 2. Cammillo Gessi Dott. la seconda volta.                      | L'Intento.       |
| 3. Melchiorre Zoppio Dott. la terza volta.                     | Il Caliginolo.   |
| 4. Paoloemilio Balzani.                                        | Il Faunio.       |
| 5. Ippolito Cattanei la seconda volta.                         | L.Arido.         |
| 6. Agesilao Marescotti.                                        | Il Tetro.        |
| 7. Giorgio Contenti Dottot Giuriffa.                           | L'Indefesso.     |
| 3. Melchiorre Zoppio Dott. la quarta volta.                    | Il Caliginolo.   |
| 9. Seuero Seneri Dottor Giurifta.                              | Il Deliberato.   |
| 1610. Ferdinando Marchele Senator Riario.                      | Il Soaue.        |
| 11. Francesco Maria Caccianemici la seconda volta. Il Tenebros |                  |
| 12. Giuliocesare Co: Bargellini.                               | L'Agitato.       |
| 13. Cammillo Geffi Dottore la terza volta.                     | L'Intento.       |
| 14. Ridolfo Co: Campeggi la secon la volta.                    | Il Rugginofo.    |
| 15. Giacomo Sampieri.                                          | L'Ineguale.      |
| 16. Tolommeo Duglioli.                                         | Il Dedito.       |
| 17. Aleslandro Guardini Dott. Giuralta.                        | Il Politropo.    |
| 28. Melchiorre Zoppio Dott. la quinra volta.                   | Il Calignolo.    |
| 19. Gio:Batt. Maurizio Dott.Giur.la leconda vo                 | ta . L'Immaturo. |
| 1620. Lodouico Marchele Senator Facchenetti.                   | L'Irrigato.      |
| 21. Giouambattista Galli Dott. Giurista.                       | Il Vigile .      |
| 12. Lucrezio Co: Pepeli Dott. Gurifta.                         | L'Inutile.       |
| 23. Cristofano Buonualari.                                     | L'Auido.         |
| 24. Giouanni Fantuzzi Dottor Filosofo.                         | L'Ispido.        |
| 25. Romeo Co: Pepali Dott. Giurifta la feconda                 |                  |

#### 406

| ı |                                                        |                   |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 26. Antonio Gandolfi Dott. Filotofo.                   | It Conterus.o.    |
| ١ | 27. Fuluio Antonio Senator Marefealchi                 | Il Munito.        |
| ١ | 28. Francesco Archid. Paleotti Dott. Giarista e Filo   | ofofo. II Capido. |
| Ì | 29. Cammillo Gelfi Dott. e Senatore la quarta volt     | ta . L'Intento.   |
| ١ | 1630. Alfonio Fantucci.                                |                   |
| ١ | 31. Franceico Claudini Dottore Filosofo.               | L'Eccitato.       |
| Ì | 32. Bernardino Conte Marefcotti.                       | Il Norturno.      |
|   | 33. Carlo Guelotti.                                    | Il Compolto.      |
| ١ | 34. Lodouico Conte Orfi.                               | L'Eretto.         |
|   | 35. Girolamo Co: Rannzzi Manzuoli.                     | Il Tardato .      |
|   | 36. Carlo Antonio Co: Fibbia Car. e Dott. Giur.        |                   |
| ١ | 37. Andres Conre Zani Dott. Gurifta.                   | Il Macerato.      |
| Ì | 38. Paolo Scipione Lupari Marchele Magnani .           | Il Rifoluto.      |
| Ì | 39. Ermere Fogliani Gualandi Dott, Giurifta.           | Il Pericolofo.    |
| Ì | 1640. Il medelimo.                                     |                   |
| ١ | · 41. Ippolito Nani Fantuzzi Dott. Giurilta.           | L'Infermo.        |
| Ì | 42. Niccold Zoppio Turchi Dott. Filolofo.              | L'Inabile.        |
| Ì | · 43. Il medefimo.                                     |                   |
| Ì | · 44. Cornelio Senator Maluafia .                      | Il Difelo.        |
| ١ | 45. Il medefimo                                        |                   |
| l | · 46. Virgilio Marchele Senit. Maluezzi Dott. Giut     | rifta. L'Esposto  |
| l | 47. Paolemilio Senator Fantuzzi.                       | L'Ardente.        |
| l | · 48. Berlingiero Senato: Geffi Dott. Giurifta.        | Il Sollecito      |
| ١ | · 49. Carlo Co: Bentinogli Archi I. Dott. Giuriltase F | ilol. L'Vnito.    |
| ١ | 1650. Il medelim .                                     |                   |
| ١ | 51. Andrea C v. Catt. e Senator Barbazza.              | Il Ritrofo.       |
|   | 52. Vincenzo Maria M rescalchi.                        | Il Ritenuto.      |
|   | 53. Il medefi no.                                      |                   |
| l | 54. Alberto Co: Coprara Dott. Giurifla.                | Il Sincero.       |
|   | 35. Berlingiero Senat. Gelfi Dott. Giut.la seconda vo  | lta.Il Sollecito. |
|   | 56 Vincenzo Co: M. refcotti.                           |                   |
|   | 57. Catlo Co: Maluafia Can. Dott. Giur. e Teol. Colle  | eg. L'Afcofo.     |
|   | 58. Mario Senetor Cafali.                              |                   |
|   | E continuò sino all'anno                               |                   |
| 1 | 1668 J! medefimo.                                      |                   |
|   | 69. Ippelito Nani Fantuzzi Dott. Giur. la 2. volta.    | L'Infermo.        |
| İ | 1670 Valero Conte Zmi.                                 | Il Ritardato .    |
|   | '71. I' medefin .                                      |                   |
|   | Ta : Alberto Cor Cate era Port Cincila la leconda nal  | to Il Cincon      |

72. Alberto Co: Caprara Dott. Gittrifta la leconda volta. Il Sincero. IL FINE.

es 11 f

### VNVM INSATIABILITER PARANDVM, PROSPERAM SVI MEMORIAM:

Nam contempta Fama, contemni Virtytes.

Tacit. 4. Annal.

Collins of the collection of the collection

Vidit D. Ioseph Cribellus ex Clericis Regularis Cong. S. Pauli, Poenitent. in Metropolitana Bononien. pro Eminentisimo, ac Reuerendis. D. Hieronymo Boncompagno Archiep. Bonon. & Principe.



Vidit pro Reuerendis. P. Inquistore Bononiæ D. Vitalis Terra Rubea' à Parma Prior Casinensis S. F. D. Publicus Lector, & S. Officij Consultor.



Imprimatur.

Fr. Michael Pius Passus Inquisitor Generalis Bononiæ.





